

E. K. Waterhouse.



# SAGGIO

DI

# CODICE DIPLOMATICO



# SAGGIO

DI

# CODICE DIPLOMATICO

FORMATO SULLE ANTICHE SCRITTURE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

PER

CAMILLO MINIERI RICCIO

#### VOLUME SECONDO

PARTE SECONDA

Che principia dall'11 marzo dell'anno 1446 e termina nel 24 novembre 1667.

NAPOLI 1880

F. FURCHHEIM

LIBRAIO-EDITORE

Edizione di 125 esemplari numerati

N. 34

Pochi, ma interessanti molto, sono i documenti contenuti in questo volume; e tra essi principalmente i Capitoli del Maestro Portolano di Principato Citra che sono parte indispensabile per la storia delle finanze del già Reame di Napoli: Quelli per le nuove costruzioni e pei restauri eseguiti nel Castello Nuovo di Napoli, che dimostrano quanta cura ebbe re Alfonso I di Aragona ad abbellire quella Reggia, e nel costruirvi novelle torri e riparare le antiche, le quali tutte sono distinte con un nome proprio: Gli Statuti di Barletta, oltre quanto riguarda l'amministrazione ed il reggimento di quella città, stabiliscono pure la distinzione de' suoi ceti , e registrano i nomi delle sue famiglie nobili, di quelle de' mercatanti e de' popolani: La nuova coniazione de' Coronati con alcune modifiche: Il Bando per la nettezza delle strade della città di Napoli: La riduzione dei giorni festivi del Regno di Napoli, a causa di essersi resi eccessivi: I provvedimenti pel servizio nell'ospedale di S. Maria della Pietà fuori le mura della città di Napoli: I Capitoli matrimoniali di Isabella di Aragona figliuola di Alfonso Duca di Calabria col Duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti, celebrati nella Reggia di Castelnuovo nella città di Napoli con grande solennità e magnificenza: Il diploma di Carlo VIII di Francia, scritto in idioma francese, col quale restitui la contea di Sinopoli a Giovanni Ruffo: I Capitoli e le Grazie dello stesso Carlo VIII concessi alla città di Aquila: Il dono che Federico II di Aragona fece al Sannazaro della Villa a Mergellina: L'inventario di tutte le artiglierie esistenti nell'anno 1499 nel Castello Nuovo della città di Napoli: La costruzione delle mura della città di Trani: I provvedimenti intorno alle monete tosate, adulterate e false; ed infine Il Privilegio col quale si istituirono nella città di Napoli le scuole gratuite pe' poveri nel gennaio del 1536.

Terminati così i due volumi, resta ora a pubblicarsi l'Appendice, ossia il Supplemento, il quale si formerà di 373 pergamene, delle quali 9 Normanne dal 1093 al 1187, cioè del Conte Ruggiero, di Riccardo II Principe di Capua, di papa Urbano II, di Emma, di re Ruggiero, e del Priore di Barletta. Otto Sveve dal 1195 al 1259, cioè de' tempi di Errico VI imperadore, di Leopoldo Vescovo di Worms, di Federico II imperadore, di re Manfredi, e di Manfredi Maletta. Trecentocinque Angioine dal 1284 al 1374, cioè di Carlo I di Angiò, di Roberto conte d'Artois, degli Eredi di Carlo I, di Carlo II, di Carlo Martello, di Roberto Duca di Calabria, di Re Roberto, di Carlo Duca di Calabria, di Giovanna I, e della stessa Giovanna con Ludovico suo marito. Quarantacinque Durazzesche dal 1382 al 1432, cioè di Carlo III, di Margarita sua moglie, di Ladislao, di Giovanna II, e di costei con Giacomo suo marito. Tre Angioine dal 1424 al 1436, cioè di Ludovico III e d' Isabella moglie di re Renato. Una di Alfonso I di Aragona del 1440, una di Ferdinando il Cattolico del 1506 e l' ultima del Vicerè Arrigo Guzman conte di Olivares del 1596.

Da ultimo debbo dichiarare che con questo mio lavoro non ho preteso mai di dare un Codice Diplomatico, ma solamente un Saggio di quello che dovrebbe compilarsi sulle immense antiche scritture del preziosissimo e tanto celebre Archivio di Stato della nostra città di Napoli.

# Anno 1446. 11 Maggio. 9a Indizione - Napoli

Capitoli del Maestro Portolano di Principato Citra.

Reg. 3 Privilegiorum della Regia Camera della Sommaria fol. 169-170 t.

Capitula que tu Julianus Ricius de Castromaris Magister Portulanus in Provincia Principatus Citra Serras Montorii eiusque pertinentiis et districtu es servaturus.

Et primo portus litora et maritimas omnes partium predictarum tam demanii quam Ecclesiarum Comitum et Baronum diligenter custodias et facias custodiri cum vigilantia qualibet per fideles ydoneos et sufficientes viros Terrarum dicti demanii partium predictarum ad hoc per te pro parte Curie statuendos Amotis omnibus aliis quibuscumque Illis dumtaxat exceptis quos per patentes nostras licteras inveneris ordinatos de quorum statuendorum sufficientia tuis humeris Curia inherebit, ut nulla omnino victualia seu aliqua alia prohibita secundum speciali mandato nostro exinde subtrahantur.

Inhibeas autem firmiter et expresse ut in aliquibus locis decrete tibi provincie Ecclesiarum Comitum et Baronum portus quoquomodo non fiant nec vaxella mediocria magna parva seu minima onerentur seu exonerentur mercibus quibuscumque licitis vel illicitis in portubus plagiis seu litoribus ipsarum seu locorum aut morentur in eis nisi forte maris tempestate seu aliqua alia iusta causa et evidente necessitate cogerentur ad partes ipsas in eorum transitu necessario declinare. Non tamen quod occasione declinationis huiusmodi victualia seu merces alie licite vel illicite onerentur in portubus plagiis vel litoribus ipsarum terrarum vel exonerentur nec abinde aliquatenus extrahantur, Sed temporis tempestate et dicta necessitate cessante a locis ipsis recedant et conferant se ad portus statutos.

Ad maiorem quoque cautelam inhibeas omnibus Prelatis Comitibus et Baronibus iurisdictionis tue predicte in maritima et locis maritimis adiacentibus terras habentibus quod in terris eorum portum facere non presumant et quod nulla victualia merces aliquas de maritima seu litoribus terrarum eorum cum vaxellis magnis seu parvis per mare extrahant seu permictant extrahi cum licentia extractionis huiusmodi Curie reservetur, utpote vos totaliter pertinentes regie dignitati, Salva tamen ordinatione seu exitura frumenti et aliorum bladorum necnon et leguminum infra Regnum per mare ferendorum facta inter certa Capitula edita per Sanctam Romanam Ecclesiam super pacifico statu regni inviolabiliter observando.

Et si forte aliqui Prelati Comites vel Barones in maritima et locis adiacentibus

terras habentibus contra inhibitionem huiusmodi in terris eorum portum facere presumpserint et victualia seu merces aliquas de maritima et litoribus et locis earum terrarum cum vaxellis magnis seu parvis per mare extraxerint vel extrahi fecerint aut permiserint totam seriem ipsius negotii statim nobis ac presidentibus Camere Summarie tuis litteris debeas intimare ut in hoc remedio congruo celeriter occurratur.

Nichilominus huiusmodi prohibitionem tuam facias voce preconia Universis et Singulis de iurisdictione tua tam mercatoribus precipue de partibus ipsis quam aliunde in ipsis partibus negotiantibus divulgari et executionem ipsam strictius inhiberi Et si quos mercatores vel aliquos huiusmodi prohibitionis inveneris contemptores sive ex voluntate licentia et permissione dominorum locorum in quibus portum fecerint vel temptare presumpserint vaxella ipsa cum eisdem mercibus et victualibus ad opus curie capias et significes nobis aut predictis presidentibus nomina et cognomina mercatorum ipsorum vaxella et merces et que et quas ceperis. Et si de permissione et volutate aliquorum Prelatorum Comitum et Baronum hoc factum fuerit quorum et que et in quibus maritimis ac lictoribus seu plagiis terrarum eorum et quid inde duxeris faciendum, Cum de terris tantum demanii extrahi debeant licite et permisse.

Capitula omnium Jurium portulanie Principatus Citra super extraxione frumenti victualium et leguminum et aliorum prohibitorum.

In primis pro quolibet Centenario Tabularum pro iure portulanie debent solvi tareni tres . . . . . . . . . . . . . . . . tr. III.

Item pro quolibet Centenario Zabrimorum rotundorum serratorum pro iure pertulanie tarenus unus grana X. . . . . . . tr. I. gr. X.

Item pro quolibet Centenario Zabrimorum rotundorum pro iure portolanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . tr. I.

Item pro qualibet Salma telarium palate Singulorum et Aratrorum ad currum pro iure portulanie, quarta pars eius ad quam ascendit postquam ducentur ad litus maris.

Item pro curvaminibus et tabulis pro claudendis Navibus et aliis fustibus decima pars valoris.

Item pro quolibet thumino frumenti extrahendi extra regnum pro iure portulanie ad mensuram Civitatis Neapolis nisi aliter fuerit provisum. gr. VII.

Item pro quolibet thumino ordei et aliorum victualium medietas dicti iuris tracte frumenti.

Item infra regnum pro quolibet Centenario salmarum frumenti. tr. VII Salma est thuminorum 8 ad pondus rotulorum 30 pro quolibet thumino.

Item pro quolibet centenario salmarum ordei et aliorum victualium medietas dicti iuris frumenti.

Item pro quolibet cantario biscotti pro iure portulanie extra regnum. tr. I.

Item pro quolibet cantario picis gr. X. . . . . . . . gr. X.

Item pro quolibet centenario porcorum seu scrofarum extractorum per mare extra regnum tr. quindecim . . . . . . . . . tr. XV.

Item pro quolibet centenario Arietum pecudum Caprarum et Ircorum. tr. V.
Item pro quolibet centenario Crabectorum parvorum pro iure portu-

lanie . . . . . . . . . . . . . . . . . tr. I.

Item pro qualibet naufragia et Stracquatura maris arrestentur et sequestrentur per Magistrum Portulanum et Custodem portuum ad opus et nomine regie curie et patroni anni unius spatio reservato et si patronus non comparet infra dictum annum omnia

Naufragia predicta et Stracquatura lucrentur regie curie et inventor ipsorum habere

debeat id quod Magister Portulanus et custodes decernerint sibi dare.

Item quod omne Navigium et Patroni Navigiorum extrahentes predicta prohibita et talia Spectantia ad ius portulanie sine licentia regie curie Patroni et Navigia ac bona mercantilia capiantur per dictos portulanum et custodem pro parte regie curie Et carcerato Patrono Magister Portulanus faciat de eo ad suum libitum voluntatis.

Item quod Custodes portuum non permictant aliquid ex premissis extrahere sine

regio et Magistri Portulani vel eius locumtenentis speciali mandato.

Datum Neapoli in regia Camera Summarie die undecimo mensis Martij VIIII° Indictionis MCCCCXXXXVI.

ANTONIUS DE CARUSIO.

#### П.

## Anno 1451. 19 Aprile 14ª Indizione - Napoli.

Capitoli per le nuove costruzioni e restauri che Re Alfonso fa a Castelnuovo nella città di Napoli.

Dal fol. 6-9 del vol. 1º Curiae ann. 1452-1466 dell'Archivio di Stato di Napoli.

Capituli concordati et firmati fra la Maesta de lo S. Re da una parte et honofrio de Jordano pertello de Marino Coluza de stasio et Carolo de marino maistri moraturi

dela cava da laltra parte.

In primis offereno li dicti maistri che dandoli la dicta Maesta alo bancho neli termini infra declarandi quarantauno milia ducati ad rasone de tari cinque de giliati per ducato forneranno ad despensa loro fra tempo de trenta misi cominzando dalo ultimo di de aprili delo anno presente la opera delo castello novo secondo de socta si declara.

Cioe fornire la torre de sancto Michaele sopra Viverello de quella petra et in quillo modo che, e incomenzata cho una bella iorlanda de peperno secondo la corte ordenara e de quilla alteze che si requidera secondo la alteze dela sala excepto lle

prete delo caracole che ad expesa dela corte si debiano dare ad taglyare.

Item fornire lle tre torri czo e la torre de Sancto giorgi et lle duy turri de nante la porta dello castello tucte de fori in basolate de piperno et de dintro ali cantuni de lle porte et finestre scalune et grade dove bisognara et cholle iorlande como ordenara la corte ala grandeze dela torre de llo oro Et piu fornire alli doe turri dela porta lo poio et lo grado et tucte lle altre cose che fra lle dicte doe turri serayno besugnyo excepto lle marmore et paymenti.

Item fornire tucto quello che resta ala torre de llo oro.

Item fornire tucte lle fazate dela mura dintro et fore lo castello excepto lle mura dela ecclesia dela sala et de la affazata de llo mare li quali mura de lla affazata de fore zo e de la torre de llo oro fino ala prima torre de la porta duplicano in grosso de sey palmi cho la affazata de preta dolce taglyata et de la prima torre de la porta fino ala torre bruna duplecano secundo e comenzato de la dicta torre fino alo caracole dela sale Et cussi altezarayno quisti dicti mura di quella alteze che so quilli ja facti de la parte de la torre de llo oro in la forma sequente.

Cioe che de la porta de la glovecta che esse alo lato dele mure de la torre de

llo oro vogendo tucto lo Castello de la parte de la terra de nante lle camere de li cortisani fino alli camere de lo S. Re presso dela gran sale farayno uno correturo tucto coperto de lamia cho lle pectorate basse de preta dolce ad filo ne la quale avera uno filaro de vasoli de piperno czanfrongnyata da la una parte et dalatra sopre la quale procederayno sopra belli vassamenti de peperno colongne de doe palmi de grosso affazate ad octo faczi de la altize de quactro palmi et mezo cho lli belli capitelli de palmo uno et meczo alto tucto de peperno lontano de sey palmi luno dalo altro cho archi de la dicta preta spanellati sopra li quali archi procedera algun tanto de preta dolce ad filo fine ad una copatella o vero bastone dove procedera una bella pectorata de preta dolce per la defesa delo castello ene llo piu bello modo che la corte sapera eligre.

Item sarayno lle mure dintro lo Castello de peperno et de petra de Sancta lutia secundo e commenzato et li mezanini et lamie delo primo solaro como como sta in laltra parte delo dicto castello excepto quello da la lamia de la camera de lo consiglyo che serra aginata ad una croce che la corte li dara lle represe et chiave laborate tucto lo resto farayno li dicti maistri Et piu farayno li picturati dintro lo castello cho una caczata de uno palmo facta ad gattone o accopata de peperno secundo la corte ordenara chelo parapecto de preta dolce ad filo.

Item farayno tucti li astrachi che caderayno dintro loro opera che gie restano ad fare et tucte finestre et porte che accaderayno in tucto quello che per loro si farra da novo.

Item fornerayno de preta de piperno ad filo tucte lle scarpe de lle turri et mura delo castello cioe de la torre de beverello fine ala torre de llo oro sequendo llo ja commenzato et ne lle doe turri de la porta secundo la mostra divisata per la corte et fare le copate alle doe turri de la porta secundo la corte divisara salvo che non siano tanti bastuni como ave facto mastro Guillermo ala torre de Sancto georgio Et ancora fare la copatella de tucte lle scarpe et parapecti et mergoli ad tucto lo baglyo et fare la sporta delo ponte fra lle doe turri de la porta secundo se pertene et lo arco et lo pilare de lo ponte de vasoli de piperno secundo, e divisato.

Item fornnirano le scarpe dela fazata fore li fossi comenzando dalo muro delo Jardino in quella parte dove se fanno lle nave per fine ala citatella vogendo la torre dela porta de altecza de tre canne et sey palmi et de grosso de octo palmi murata la fazzi presso li fosse de preta dolce ad filo et de la dicta porta dela citatella per fine alo capo delo muro vechio dela marina cossi medesimo murare la scarpa de la fazata fora li fossi et dela alteza de la porta delo castello.

Item fornnerano la citatella specialmente la torre rustica e la torre quadra che vene alo capo de lo ponte e fra lle dicte doe torre farrano uno muro grosso quattro palmi cho li fondamenti raionibili et farrano la dicta torre quadra de preta dolce a filo ala facza de fora e ad uno solaro alto cho li posti eli cantuni adentro de peperno coperta de lamia cho mergoli e parapecti de preta dolce como si merita et farrano una gattonata sopra la porta de la dicta torre quadra e fornnerano la torre quadra delo molino de piperno fina ala ginella e dalla in suso de preta dolce excepto una ingattonata ad tre poste de piperno supra la porta de la dicta torre e cossi fornire tucta la dicta citatella de gattuni de piperno ad doe poste de tre palmi luno de lo altro per fine ala tercza torre cho pectorata et mergoli rustichi como si pertene auzando la citatella quando bisongnyara.

Item derromparano lle turri e laltra mura che per fare la opera sopradicta serrano besongnyo abbattere tanto dintro lo dicto castello quanto neli fossi et carvare et annectare li dicti fossi apparo de lo primo grado de la scala dela porta falsa de la torre de llo oro e aloro spesa fare tucti li bastimenti chi serano bisongnyo tanto de lignyame como de altra cosa ma li dicti mastri no voleno essere tenuti ad laborare marmore ne figure o fogliagi ne alo lignyame de porte finestre ni de solare e, banchi e chi per fornire de lignyame le forme de lle lamie nove pozano desformare le lamie ia facte tanto de la cavallaria quanto dintro lo castello e che la corte sia tenuta dare tucta la calce necessaria ala dicta opera.

Ademandano empero de gratia li dicti maistri che ipsi servendo la dicta opera per quisto partito no perdono per lo tempo de li dicti trenta misi lo soldo achostomato arasone de dudici ducati lo mese per uno e che li dicti quaranta un milia ducati loro siano pagati in questa forma zo e de octo in octo di ducento ducati ne lo dicto bancho et in fine de lo mese tucto lo resto fine ala summa de mille trecento sexanta sey ducati et duij terci che monta ciascuna mesada de lo presente staglyo e che la corte cho mentario loro faza assignare tucte lle artellerie vechie e tucti li bufari e carri cho loro Arteglyerie de li quali restitueranno ala corte tucto quello chi restara furnuta la dicta opera czo e de li bufari e altre artiglyerie E adimandano ancora che possano cavari li monti tanto deli petre dulci quanto de li piperni in quilli lochi che aveno incommenzato e cossi cavare lle petre rosteche e pedamenti intorno delo castello et in altre parte deserte senza nesuno pagamento e chi adespesa loro arasone delo soldo dela corte pozano havere boy per carriare li piperni e petre dulci e che durante lo dicto tempo de misi trenta siano franchi de piaze e dohana de tucte quelle cose che comperaranno per loro mangiare e bevere loro e delli loro animali e chi sopra questo loco sia dato tucto oportuno favore de la corte.

Item che si la dicta Maesta no faceva li pagamenti de li dicti quaranta un milia ducati inli termini de sopra ordinati e non dava la calce alo tempo de lo bisongnyo et per questo fora culpa de li dicti maistri venesse a prolungare lo tempo de li dicti trenta misi in tali casu tanto si prolunghe lo tempo quanto haverra stato per la dicta corte de no averi dato li dicti dinari o calce E facendo la corte li dicti pagamenti alo tempo concordato e consegnando la calce como e dicto li dicti maistri no forneranno la dicta opera alo tempo como de supra e dicto la pena danni e interessi che per quisto avessero incorrere submecteno a ordinacione dela dicta Maestate Rex Alfonsus.

Quia supradicti Nufrius de Jordano Pertellus de Marino Colucius de Stasio et Carolus de marino Magistri. muratores qui supra scribere nesciunt et sic per eorum subscriptiones firmare non possunt preinserta Capitula hodierna die qua computamus vicesima prima mensis maij XIIIIº Indictionis Anno anativitate domini Mº CCCCº quinquagesimo primo in Civitate Neapolis quilibet eorum per se et omnes in solidum in manibus et posse mei gasparis talamancha notarij tanquam puplice et autentice persone ad hec intervenientes et nomine Regie Maiestatis Stipulantis sponte promiserunt firmarunt et iurarunt per dicta Capitula et unum quodque illorum iuxta seriem et tenorem eorum attendere servare et complere Et in premissorum testimonium Ego qui supra gaspar talamanca hec mea manu scripsi et meum artis notarie solitum apposui signum.

Conclusa et firmata fuerunt prescripta Capitula per dictum Serenissimum dominum Regem ex una parte et predictos Magistrum honufrium de Jordano Magistrum pertellum de marino Magistrum colutium de stasio et Magistrum Carolum de marino ex parte altera In Castello novo Civitatis Neapolis die decimanona mensis aprelis XIIIIº Indictionis Anno a nativitate domini Millesimo Quadrigentesimo quinquagesimo primo Que quidem Capitula partes predicte videlicet utraque quantum ad ipsum actinet servare tenere et complire cum effectu promiserunt Et ideo ego Arnaldus Fonolleda predicti Serenissimi domini Regis Prothonotarius et Secretarius hec propria manu scripsi.

In curia Neapolis XVIIII°.

Dominus Rex mandavit michi

ARNALDO FONOLLEDA

Presentata in Regia Camera Summarie per magistrum pertellum infrascriptum die ultimo mensis februari XV<sup>to</sup> Indictionis M<sup>o</sup> CCCCLII.<sup>o</sup> et Collationata cum originalibus concordant.

# Anno 1466. 4 Febbraio 14ª Indizione - Napoli.

Statuti della Città di Barletta.

Pergamene di Barletta fascio 15 n. 108 Archivio di Stato di Napoli.

Ferdinandus Dei Gratia Rex Sicilie: Hierusalem: et Hungarie. Magnificis nobilibus et Egregiis viris Universitati et hominibus Terre nostre Baroli, fidelibus nostris dilectis. gratiam et bonam valuntatem. Cunctas principum sollicitudines diligentes curas et assiduas animi meditationes vincit et superat: Ut ab eodem qui commisso sibi Cesaree fortune fastigio per potentiam populis imperat. prodeat origo iustitie pariter et defensio. Oportet etenim Amplissimum invictissimumque Regem fore iustitie patrem et filium Dominum et Ministrum Patrem et dominum in edendo iustitiam et editam conservando. Et iustitiam venerando sit filius. Et illius copiam ministrando Minister. Decet insuper maiestatis Regie celsitudinem vigili studio providere. Ut pacis cultus qui a iustitia et a quo iustitia abesse non potest, per universas et singulas Regni partes absque ecceptione qualibet personarum observetur et custodiatur. Nos itaque quos ad huiusmodi nostri Regni fastigia sola divine potentie dextera sublimavit: Et quos quanto ceteris terre principibus eadem munifica Salvatoris potentia in temporalibus nos prefecit, tanto saltem vero instinctu ad antidora strictius obligamur. Vobis fidelibus nostris dilectis infrascripta Capitula et ordinationes per universitatem ipsam unanimiter pari voto edita et statuta vestri parte nobis exhibita. Quorum et quarum tenor per omnia sequentia infrascriptus. Non inconvenit ut secundum mutationem temporum Statuta mutentur humana. Proinde cum hactenus nostra Universitas sine ordine quidem bono et laudabili vixerit. Et impresentiarum Serenissimi Domini Nostri Domini Regis clementia per suum Magnificum Commissarium ad tollendos omnes abusus et ad inducendum pacis iustitie cultum bonosque mores et laudabiles consuetudines visitaverit et visitatum nos induxerit. Dictaque Universitate solemniter ad infrascripta omnia et singula peragenda congregata. Ordinatum statutum et decretum est pro bono regimine ipsius Universitatis terre Baroli, et ad statum et fidelitatem dicte regie Maiestatis ac honorem prefati Regii commissari ad ea agentis et procurantis. Regio beneplacito semper salvo. In primis statutum et ordinatum est quod consilium faciendum et congregandum pro quibuscumque negotiis Universitatis predicte in ipsa terra Baroli cum statu et fidelitate Sacre Regie Maiestatis sit septuaginta personarum conditionis infrascripte inter nobiles et plebeos, videlicet nobiles sint viginti sex. Mercatores vero et plebei sint numero Quadraginta quatuor. Et sic in ipso numero ipsi septuaginta homines tantum in dicto consilio interesse habeant, qui in corum electione et ordinatione iurare debeant et habeant quod pretermisso odio. Rancore. Amore et propria utilitate Unusquisque dicat faciat et procuret ac tratet utilia universitatis ipsius. Et inutilia pretermittat. Et omnia procuret ad utilitatem pacem: quietem et bonum reipubblice dicte Universitatis. Et non aliter. Et similiter iurent Sex priores et ordinati qui pro tempore electi fuerint. Quorum consiliariorum Nomina sunt hec videlicet. Nomina nobilium consiliariorum. Missere Joanne de Landulfis legum doctor. Missere Heurichello acconçaioco Legum doctor. Missere Christophoro sparano Legum doctor. Judex Angelus piczus iurisperitus. Jeannoctus gentilis. Stephanus acconçaiocus. Marinus brunus. Petrus bonellus. Gaspar de elephante. Andreas de Ameruciis. Franciscus de Francia. Palmerius guarnerius. Nicolaus traginobonello. Odus quartus. Masius de Galiano. Jacobus bonellus. Nardus acconçaioco Masius bonellus. Risus de riso. Francus de riso. Russectus acconçaioco. Rogerius de conestabulo. Franciscus pappalittera. Notarius Mattheus piczus. Nicolaus de Andocta de maraldo

Zarolus de li falcuni. Nomina Mercatorum et plebeorum Notarius Bernardus. Notarius Matthiucius de rosella, Joannes Mattheus malfitanus. Andreas de magistro iacobo. Nicolaus veltro. Nicolaus de Leuce. Nardus de colamio. Masius buccutus, Sanctillus de tadeo. Julianus dello brancato. Notarius Stephanus de apardis. Jacobus dello guaranchiono. Notarius Antonellus delli cauli. Petrus panararus. Notarius Sanctillus de Magistro Vito. Magister Nictus de Sanctoro. Lo Gran medico Laurentius de Canosa. Sanctillus delli sancti. Rentius russus. Angelus de Canosa. Joannes de Magistro angelillo. Julianus de giraldinis. Rentius de lo paczullo. Philippus castaldus aromatarius. Peregrinus de Leo. Angelus delli sancti. Andreas cazalaspina. Mattheus Jandisca. Carnarolus. Nicolaus facente. Joannes miniuno. Salvator patronus. Joannes de Manna. Gabriel de buctunis. Robertus de Maffeo. Helyas de Maffeo. Donatus batistino. Leucius de Zardullo de consulo. Federicus Catalanus. Nuczus de cicho de nuczo. Alexander de cicho. Zarolus de riso. Nannus russus. Item si aliquis vel aliqui ipsorum septuaginta consiliariorum decesserint aut impediti fuerint propter longam absentiam vel senectutem aut quocumque alio longo impedimento taliter quod personaliter interesse non possint in dicto consilio. Alii de numero ipsius consilii possint et valeant subrogare et eligere alium vel alios loco ipsorum eiusdem conditionis et gradus cuius erant hi qui decesserint, vel ex dictis iustis causis impediti fuerint. Quod impedimentum et absentia intelligantur si per annum interesse non possint. Et alias ad declarationem et arbitrium l'ominorum capitanei et de consilio pro tempore existentium. Item quod Doctores et iurisperiti ipsius Universitatis Baroli valeant semper ultra dictum numerum in consilio interesse et de dicto consilio intelligantur. sed tanquam privilegiati a iure ad id non necessitentur. Verum quod cum voluerint intrare in consilio iurent ut alii de consilio et vocem habeant prout ceteri alii nobiles et de consilio. Item quod singulis tribus mensibus eligantur a dictis septuaginta de consilio sex ordinati rectores aut priores de numero et corpore ipsorum Septuaginta consiliariorum conditionis infrascripte videlicet. Duo nobiles: unus Mercator et tres plebei. Et isti sex ordinati priores in tribus Mensibus eorum regiminis habeant negotia et necessaria universitatis administrare gubernare et regere, ac causas ipsius defendere. cum potestatibus et Auctoritatibus infra eis datis et concessis. Item quod dicti Sex priores et ordinati eligendi ut supra pro bono dicte Universitatis eligantur modo infrascripto videlidet, quod per ipsos septuaginta consiliarios congregatos unanimiter aut pro maiori et Saniori parte. ipsi sex priores et Rectores aut ordinati eligantur per secretum scrutinium videlicet. scriptis ipsis viginti sex nobilibus de consilio per propria nomina in viginti sex cartulis positis in Bussulo. et demum inde per infantem unum extrahantur de Bussulo due cartule simpliciter una per aliam. Et illi qui erunt nominati in dictis cartulis erunt pro tribus mensibus priores ordinati et rectores, demum ita servetur de Mercatoribus et plebeis in numero predicto, taliter quod electio sine fraude et contentione procedat: assistentibus Capitaneo et Castellano seu ordinando ab eo. Nec non prioribus Monasterii Sancte Trinitatis de Barulo et conventus Sancti Dominici aut Guardiani Ecclesie Sancti Andree de Barulo pro tempore existentibus. Item quod dicti septuaginta consiliarii electi durent in dicto officio consiliariatus per totum Annum secunde Indictionis proxime future. Et demum si videbitur universitati predicte illos confirmare aut eligere alios remaneat ad beneplacitum Universitatis et Capitanei. Ita quod hic ordo istius regiminis et consilii et numeri ordinatorum servetur in perpetuum. Item finitis tribus mensibus ipsi Sex ordinati nullam habeant iurisdictionem sed eligantur alii ex dictis septuaginta in numero predicto. Et qui fuerint semel de numero ipso non admittantur amplius ad dictum numerum nisi finitis ipsis septuaginta. Et in omnibus aliis causis sint de numero consiliariorum et habeant vocem in consilio et hic ordo servetur in perpetuum. Item quod liceat dicte Universitati et dictis de consilio conducere Domum Unam privatam ubi dicti Sex ordinati et dictum consilium universitatis possint et debeant congregari pro negociis Universitatis peragendis et dicti de consilio residentiam faciant et res ac munitiones conservent et valeant conservare. Item quod ipsi priores et ordinati ad minus bis in hebdomada congregari debeant in palatio domini Regii Capitanei qui pro tempore fuerit. Videlicet in die Lune et in die Jovis ad expediendum et tractandum negotia universitatis. Et hoc intelligatur si necessitas alia non fuerit. Alias imminente necessitate continuo debeant interesse pro expeditione et utilitate negotiorum dicte Universitatis et prout per dominum Capitaneum fuerint requisiti. vel eis expedire videbitur. Item quod dicti Sex ordinati in omnibus per eos agendis et concludendis habeant cum eis semper notarium ordinatum per ipsam Universitatem. Et similiter quando dictum consilium septuaginta suprascriptorum ordinabitur dictus notarius in eo intersit et rogatus et rogari se habeat et debeat ac intelligatur de omnibus eorum votis: Conclusionibus, determinationibus et negotiis scribendis. qui Notarius omnia singillatim scribat. et ab universitate habeat Librum stampatum in quo omnia redigat in scriptis tam gesta per ipsos sex quam per ipsos septuaginta cum consilium congregabitur. Item quod ipsi ordinati et priores possint et valeant omnia negotia dicte universitatis tractare et expedire pro utilitate dicte universitatis sicut ipsa Universitas posset et deberet si premissis omnibus personaliter interesset. Excepto quod non possint scribere Sacre Regie Maiestati nec imponere novam impositionem seu novum pagamentum. Nec possint Sindicos eligere et ordinare ad Sacram Regiam Maiestatem vel alibi vel aliter scribere sine consensu et voluntate dictorum Septuaginta consiliariorum. Nec possint ipsam Universitatem obligare nec de eius incommodo et preiudicio aliqualiter deliberare sine consilio predicto. Item pro bono dicte Universitatis ipsi sex priores et ordinati qui reperiuntur in fine anni cuiuslibet de mense Augusti congregari in consilio cum dictis Septuaginta habeant per eorum scrutinium in scriptis nominare duodecim homines videlicet duos pro quolibet ipsorum dignos bone Auctoritatis et opinionis et ad tale exercitium ad exercendum officium sindicatus terre Baroli pro uno anno et ad exercendum officium Magistri datiorum eiusdem terre. Et ipsis per eosdem sex ordinatos et in scriptis nominatis cum iuramento fiant de dictis nominibus tot cartule quot sunt nomina et imbussulentur. Et demum per infantem unum extrahantur ad eventum fortune de bussulo predicto una de dictis cartulis et qui ibidem erit nominatus erit Sindicus pro Anno illo. Subsequenter inde extrahatur alia cartula et qui ibidem reperitur nominatus sit magister datiorum pro anno illo, cum provisionibus solitis et consuetis. Assistentibus dictis capitaneo Castellano vel ab eo ordinando. Et prioribus vel Guardiano antedictis. Item quod supradictus ordo servetur in electione Banchi universitatis Baroli et notarii. Item quod dicti Sex ordinati qui habent per eorum scrutineum in scriptis nominare eligendos in Sindicum et Magistrum datiorum viderint aliquem hominem ad exercendum dignum tale officium in terra Baroli. Licet ille non sit in numero illorum septuaginta consiliariorum possint aut aliquis ipsorum possit et valeat nominare et in scriptis et in scrutinium ponere nomina illorum vel nomen illius eis vel alteri ipsorum visi vel visorum. Non obstante quod non sint seu sit de numero Septuaginta predictorum. Et ita de Bancho et notario et aliis officialibus. Item quod Erarii dicte Universitatis sint et creentur in ipsa Universitate pro singulis tribus mensibus prout hactenus consuetum et solitum fuit in terra Baroli. Et similiter Catapani quorum electio fiat modo infrascripto videlicet. quod ipsi sex ordinati per quos nominantur Sindicus et Magister Datiorum. Banchus et notarius habeant nominare per eorum scrutinium in scriptis octo nobiles terre Baroli dignos et plebeos octo etiam dignos, aut plures prout eis videbitur. Et eorum nomina scribantur in cartulis. quibus scriptis imbussulentur. Et per infantem unum una post aliam cartulam extrahatur, Et qui ibidem fuerit nominatus erit Catapanus. Et notarius Catapani: qui Catapani debeant esse quatuor. Duo nobiles et duo plebei. omni trimestri tempore. Et ipsi plebei tenere librum Assisie cum Capitulis et proventuum dicti officii modo solito

et consueto in terra Baroli. Et similis electio fiat de erariis qui debent esse homines bone condicionis et digni et penes Capitaneum sedere iuxta antiquum ordinem et consuetudinem terre Baroli similiter in dictis electionibus Assistentibus supradictis Capitaneo Castellano vel ordinando ab eo prioribus seu Guardiano antedictis. Item similis electio fiat modo suprascripto a dictis Sex ut supra de Scribis Cabellarum terre Baroli in qualibet cabella anno quolibet. Et ipsi notarii cabellarum anno quolibet mutentur. Item quod si quando contingerit ipsam Universitatem creare Sindicos et Ambassiatores mittendos per eam ad Sacram Regiam maiestatem vel alibi ubicunque quod inter ipsos Sindicos vel Sindicum eligendos debeat eligi unus nobilis et unus plebeus. Et si plures sindici ordinentur quod duo totidem eligantur plebei quot nobiles pro bono dicte Universitatis. Et si videbitur Universitati seu dicto consilio mittere unum tantum Sindicum ille ordinetur nobilis vel plebeus prout melius dicte Universitati vel consilio meliori et saniori parti ipsius videbitur qui quidem Ambassiatores proponantur per capitaneum et sex ipsos ordinatos in consilio et per consilium creentur prout maiori parti ipsius videbitur. Et ubi esset de eligendo dictum unum Ambassiatorem discordia in dicto consilio tune provideatur quod pro una vice eligatur-unus de nobilibus et altera de plebeis. Ita quod vicissitudinarie servetur forma ut in dicto capitulo continetur. Item quod nullus civis Terre Baroli vel de numero predicto debeat vel audeat derogare privilegiis ipsius universitatis, aut aliquid corrigere vel preponere contra formam et tenorem privilegiorum ipsius universitatis et ordinem presentium Capitulorum: Item quod Capitaneus qui pro tempore fuerit iuxta formam capitulorum dicte Universitatis non possit retinere famulos Comestabulum familiares seu Cancellarium, aut aliquem suum officialem civem vel habitatorem dicte terre Baroli. Et ex nunc debeat cassare omnes illos cives vel habitatores terre Baroli quos penes se retinet in famulos seu cancellarium. Et si contra fecerit incidat in penam confiscationis omnium gagiorum suorum applicandorum regio fisco pro medietate et pro altera medietate Universitati predicte, Item quod quotienscunque dictis sex, aut dictis septuaginta consiliariis aut maiori et saniori parti ipsorum videbitur pro aliqua necessitate occurrente dicte Universitati congregare consilium generale, quod tunc et eo casu possint et valeant illud congregare et congregari facere et negotia incumbentia proponere cum licentia domini capitanei tempore sistentis et non aliter nec alio modo. Item quod ceteri cives Baroli ultra dictum numerum dictorum Septuaginta non intromittantur aliquo modo in consilio nec intrare audeant sub pena unius uncie de carlenis pro qualibet vice et qualibet persona contrafaciente, applicanda regio capitaneo qui pro tempore fuerit. Et si capitaneus fuerit negligens in exigendo illam computetur per Universitatem tempore sui sindicatus in summa gagiorum suorum. Item quod cum aliquid proponitur in dicto consilio et erit disceptatio inter consiliarios et aliqui erunt unius opinionis et alii alterius: tunc ad hoc ut cum pace et quiete et sine scandalo ac disceptatione causa et negotium dirimatur, balloctetur inter ipsos Septuaginta. et id quod duabus partibus dictorum septuaginta conformibus videbitur id debeat optineri: concludi et fieri. dummodo due partes de tribus consiliariorum concurrant in unum votum. Et illud quod sic conclusum fuerit habeatur pro firmo et rato, ac si per consilium factum fuisset nec aliquis audeat contradicere vel aliquid opponere contra id quod optentum fuerit per votum dictarum partium. Et si quis contradixerit incidat in penam infrascriptam. Et nec aliquis ipsorum revelare debeat vota praestita, affirmativa vel negativa. per quoscunque consiliarios data in consilio modo quocunque sub pena infrascripta. Ita quod non posset dici per singulos consiliarios quod fuerit secundum vota vel contra conclusa sed semper et continuo quod in ipso consilio concludatur intelligatur et habeatur per omnes et singulos consiliarios firmatum et conclusum ut cesset omnis rancor et inimicitia et scandala consiliariorum qui liberius ad votandum et ad utilitatem Universitatis animentur. Item

quod consilium dictorum septuaginta consiliariorum congregetur et coadunetur una cum Domino regio capitaneo qui pro tempore fuerit. Et quod dominus regius Capitaneus in eo intersit. tam in proponendo quam in concludendo et balloctando quod consilium congregetur ut moris est ad sonum campane vel per iuratos Universitatis Baroli. Et semper cum contingerit congregari illud fiat. de licentia et consensu eiusdem capitanei. et non aliter nec alio modo. Item quod quilibet dictorum consiliariorum tempore quo vocatus fuerit ad consilium debeat in eo interesse et venire, nisi fuerit impeditus infirmitate vel aliqua absentia. Et qui contrafecerit incidat in penam tareni unius. applicandam Universitati Baroli. Item quod Notarii terre Baroli possint eligi in nnmero catapanorum terre Baroli anno quolibet. Item quod liceat in consilio unicuique consiliariorum ad proposita respondere et suum votum dare pacifice et quiete sine scandalo, rumore, lite, et sine iurgiis. Et donec aliquis dicit suum votum alius non loquatur, et unus post alium ordine servato suum votum dicat et proponat. ac respondeat vel arrenget, semel tantum, nisi alias per consilium fuerit interrogatus et unusquisque sedeat in loco suo. Et contrarium non faciant sub pena tarenorum quinque pro quolibet contrafaciente vice qualibet ab eo exigenda, et applicanda Capitaneo ut supra modo premisso in suprascriptis statutis. Item quod circa exitum et distributionem pecuniarum Universitatis Terre Baroli servetur ordo antiquus, videlicet. Quod per Sindicum fiat mandatum Magistro Datiorum inscriptis de solvendo. Et pro qua causa. Qui magister datiorum dictum mandatum subscribat sua manu. Et penes Banchum tale mandatum conservetur. Qui Banchus solvat et distribuat pecuniam iuxta tenorem dicti mandati, prout ab hactenus in ipsa terra Baroli fuit observatum. Alias hoc ordine non servato nulla fiat solutio vel distributio pecuniarum dicte Universitatis. Et si quis solverit hoc ordine non servato, de suo solvere intelligatur et non de pecunia ipsius Universitatis. Item si in negotiis concludendis in ipso consilio fuerint diverse opiniones et fiet balloctatio, ut supra statutum est, et due partes consilii non concurrant in unum. Iterum et secundo balloctetur. Et si in secunda balloctatione due partes concurrant in unum. Id habeatur pro firmo et concluso. ut supra statutum est. Si vero in secunda balloctatione due partes consilii non concurrant in unum. Liceat tertio balloctare. Et liceat Capitaneo qui pro tempore fuerit in ipsa tertia balloctatione. Si due partes non concurrant in unum. Consideratis prius qualitate negotii et tempore utriusque partis confirmare votum maioris partis. Et cum eo concurrere si expediens fuerit. pro bono statu dicte Universitatis, si ei videbitur. Et id quod fuerit per eum dicto casu approbatum et conclusum cum dicta maiori parte, his consideratis habeatur pro firmo et concluso ut supra statutum est proinde ac si essent dicte due partes concordes. Item quod liceat dictis consiliariis, aut pro maiori et saniori parte ipsorum casu quo aliquas querelas habuerint de capitaneo qui pro tempore fuerit semel in mense quolibet facta prius intimatione dicto capitaneo de congregando, congregare consilium ipsorum consiliariorum. Et audire querelas que fuerint de capitaneo et circa eas providere prout melius pro bono regimine dicte Universitatis visum fuerit tamen monendo dictum capitaneum ut desistat, vel superiorem adeundo et consulendo super predictis dummodo quod in dicto consilio aliud negotium non proponant nisi tantum de dictis querelis faciendis contra Capitaneum. Et si quis aliquid proposuerit, vel aliter tentaverit aliquid proponere, sine presentia aut licentia ipsius capitanei. incidat in penam amissionis omnium suorum bonorum. Item quod alie consuetudines statuta privllegia et capitula Terre Baroli per presentes ordinationes et Statuta suprascripta et infrascripta omnia et singula non cassentur vel annullentur, sed in eorum et earum roboribus perseverent. et nec novate aut novata intelligantur. nec etiam per presentes aliquod preiudicium fiat, nisi in his quibus fuerit expresse derogatum. Item quod quandocunque contingerit in dicto consilio aliquid disceptari et distractari quod tangat aliquem de ipsis consiliariis quod ipse de cuius negotio agitur et tractatu, cum omnibus suis coniunctis in primo gradu exire debeat de consilio, donec dictum negotium in consilio tractetur et finiatur. Item quod hi qui fuerint debitores Universitatis et non satisfecerint, non admittantur ad officia aliqua ipsius universitatis, nec creentur officiales in ipsa Universitate, donec integraliter satisfecerint de debitis ad que tenentur nisi incontinenti bancum approbatum dederint de solvendo ipsi Universitati id in quo vere debitorem esse constiterit. Item quod dicti sex ordinati seu priores ad expensas Universitatis debeant fieri facere bussola duo de ligno unum coloris albi et aliud coloris nigri cum balloctis septuaginta Bullatis armis Sacre Regie Maiestatis et ipsius Universitatis et cum eis debeat fieri balloctatio in consilio secundum quod supradictum est. Item quod semper cum contingerit congregari consilium non congregetur nec vocetur sine expressa licentia regii capitanei pro tempore existentis qua habita vocentur consiliarii omnes ad sonum campane vel per iuratum Universitatis una die pro alia nisi necessitas aliud suaserit prout eidem capitaneo expedire videbitur. sub pena amissionis omnium bonorum eorum et cuiuslibet ipsorum qui tale consilium congregaret et vocaret sine licentia dicti capitanei pro tempore existentis. Item quod officium supra catapanorum ipsius terre Baroli, sit et esse debeat non civium terre Baroli, Sed capitanei dicte terre Baroli, qui pro tempore fuerit ad hoc ut melius et utilius circa Annonam reipublice provideatur. Item quod liceat capitaneo ex officio inquirere de quibuscunque criminibus et excessibus preter quam de verbis iniuriosis in quibus nisi precedente legitima accusatione ad instantiam partis oblato libello ipsa prosequente non procedat, nisi inter partes a iure privilegiatas iniurie illate iuxta capitula regni. Item quod dicti sex una cum capitaneo debeant adhibere omnem diligentiam in exigendo dictas penas. Et si capitaneus ter monitus a dictis Sex illas non exegerit, tempore sui sindacatus dicte pene debeant excomputari sibi ex suis gagiis. Item ad evitandum fraudes que possent fieri in futurum per catapaneos terre Baroli. Et ut pauperes non redimantur et unusquisque invitetur ad negociandum ut ipsa respublica bene gubernetur: statutum est quod ipsi bona fide sine fraudis corruptione et dolo in omnibus spectantibus ad officium predictum debeant ponere assisiam, iuxta formam capitulorum ordinationum et Assisie ipsius Universitatis per ipsam Universitatem eis traditorum. Et si quis ipsorum fuerit repertus in fraude, aut quod receperit munera sive in pecunia, sive in bonis aut rebus etiam esculentis et poculentis. Ipse vel ipsi catapani priventur et privati intelligantur in perpetuum ipso officio. Et quod tale officium in odium ipsorum non admittatur. imo ipso facto pene nomine solvere teneantur et debeant nonuplum eius quod recepisse repertus fuerit. applicandum universitati predicte. Et quod capitaneus qui pro tempore fuerit irremissibiliter omni mense de predictis inquirere debeat, et penam predictam irremissibiliter a talibus exigere. Et si negligens fuerit in ipsis inquisitionibus et exactionibus teneatur tempore sindicatus de sua bursa dictam penam solvere, Universitati predicte. Et quod pro adiustatura ponderum et mensurarum nihil recipere debeant tam a civibus quam ab advenis, nisi in duabus panageriis magnis videlicet Sancti Martini et mense Augusti grana quinque pro qualibet adiustatura ponderis vel mensure ad penam predictam exigendam ut supra. Item ad tollendum fraudes, et que consueverunt in compositionibus per officiales committì, Statutum et ordinatum est quod quecunque pene quacunque ex causa dicte Universitatis debite et applicande exigi debeant per dictum capitaneum omni sollicitudine et diligentia. et he pene perveniant ad erarium qui pro tempore fuerit in bursa Universitatis prefate. Et per Eundem erarium tertia pars Capitanco debita solvatur et satisfiat. Et ante dictam exactionem, receptionem et imbursationem, nec capitaneo nec sex prioribus et ordinatis Liceat de dictis pecuniis et penis quomodolibet transigere componere nel pacisci ad penam quadrupli eius quod exigi debuisset. Item ad evitandum illicitas exactiones et indebitas extorsiones, et ne quis sibi propria et privata auctoritate ius dicat cum iactura alterius. Statutum et ordinatum est quod nullus Civis vel incola terre Baroli privatus audeat illicitas exactiones et indebitas

extorsiones in ipsa terra Baroli facere, nec exigere a persona quacunque cive vel advena. Excepto quod si quis pretenderit ius id exigendum habere, illud non propria auctoritate exigendo. deducat coram domino capitaneo qui pro tempore fuerit per quem facta prius in dicto consilio relatione et cum eiusdem consilii deliberatione determinari debeat an debite vel indebite dicta exactio et qualiter et quomodo et ubi fieri habeat et debeat ad penam infrascriptam exigendam modo suprascripto per capitaneum ut supra prout in aliis penis dictum est. Item pro utilitate dicte Universitatis statutum et ordinatum est quod nemo ex dictis Ambassiatoribus ut supra destinandis audeat vel presumat negotia propria agere gratias impetrare. iudicia agitare. comertia facere vel quomodocunque vel qualitercunque negotium proprium agere, sed solum et duntaxat res sibi commissas ab Universitate omni cum diligentia et sollicitudine expedire procuret. Et qui contrafecerit, incidat in penam unciarum decem vice qualibet qua contrafactum fuerit. Et nihilominus ipse et sui ab eo descendentes priventur ut de cetero in sindicos et ambassiatores eligi non valeant. Item ad honorem dicte Universitatis. Et ut Ambassiatores predicti dicte Universitatis auctoritatem habeant conservare, statutum et ordinatum est ut uni cuique ex dictis Ambassiatoribus dentur pro salario sue persone duorum equorum et unius famuli carleni octo singulis diebus prout solitum est. Verum si constiterit eundem Ambassiatorem continuo in expedienda dicta ambassiata non tenuisse dictos duos equos et unum famulum quod tunc et eo casu nihil sibi debeatur pro dicta Ambassiata pro dicto salario: sed suis propriis sumptibus et expensis stetisse intelligatur et debeat. Item ut cesset omnis prava et que hactenus fieri contra bonos mores consuevit corruptela generatrix Scandalorum et mater errorum statutum et ordinatum est ut Zambolarita seu transitus ipsius Zambolarite quam et quem hactenus cives Barolitani facere consueverunt in opprobrium matrimonii et bonorum morum de cetero in dicta terra Baroli nullatenus fiat. neque in pitrogio neque per capitaneum pitrogii ubi nuptie contrahuntur, neque per alios capitaneos aliarum pitrogiarum, neque per aliquem incolam Baroli ad penam unciarum centum vice qualibet. ét pro qualibet contrafaciente persona regio fisco applicandam pro medietate. Et pro alia medietate Universitati Baroli. Et quod de predictis teneatur Capitaneus pro tempore existens inquirere uti de aliis maleficiis et delictis. Et si in in predictis negligens repertus fuerit tempore Sindicatus, tantundem de suo salario amittere teneatur. Item ut ne sigilli universitatis occasio detrimenti aliqua oriatur, sed penes fidas idoneasque personas existat. Statutum et ordinatum est idem Sigillum detineri et conservari debere per dictos sex priores de regimine in quadam capsa cum sex clavibus, qualibet scilicet per unumquemque ipsorum, clausum et custoditum, adeo ut nisi in casibus permissis nemo eodem Sigillo uti valeat, et possit. sub pena amissionis omnium bonorum Regio fisco applicandorum et perpetui exilii dictorum sex, ad quorum custodiam dictum Sigillum repositum custoditum et conservatum extiterit. Que quidem Capitula lecta exposita et vulgarizata populo dicte Universitatis in unum congregato ut moris est ad similia faciendum, fuerunt per ipsum populum unanimi consensu acceptata Ratificata et comprobata: et per populum ipsum iustatum conclusum et firmatum ut supplicaretur Sacre Regie Maiestati, quod dicta capitula per ipsam Regiam Maiestatem confirmarentur. Mandareturque per candem capitaneis presentibus et futuris Et omnibus et singulis Officialibus et Universitati dicte terre Baroli ut de cetero perpetuis futuris temporibus in dicta Terra Baroli observarentur et custodirentur dicta capitula et ordinationes sub penis in eis contentis ad Statum fidelitatem et devotionem ipsius Regie Maiestatis Pacem. Unionem: Quietem et bonum vivere hominum et personarum ipsius Terre Baroli: Cum per vos fuerit Maiestati nostre humiliter Supplicatum ut eadem preinserta capitula ordinationes et Statuta et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta tam pro vobis qui nunc estis quam pro illis omnibus qui erunt in futurum laudare approbare et confirmare.

pro augmento et bono statu ac Regimine et conservatione Universitatis vestre predicte de nostri benignitate solita dignaremur. Nos vero inherentes vestigiis illustrium predecessorum nostrorum qui in talibus liberali animo annuerunt. Nec non pro augmento et longeva conservatione et unione universitatis predicte. Et alias vestris in hac parte supplicationibus inclinati. Cum ad perpetuum nostrum pacis et iustitie cultum spectent et pertineant fidelitate nobis debita semper salva. Tenore presentium de certa nostra scientia preinserta capitula: Ordinationes et Statuta et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta. Laudamus Approbamus Ratificamus et Auctorizamus et huiusmodi nostre confirmationis presidio roboramus, tam pro illis qui nunc estis quam pro aliis omnibus et singulis qui erunt in futurum. Ill. mo propterea et carissimo Alfonso de Aragonia Duci Calabrie filio primogenito et Locumtenenti nostro generali intentum nostrum declaramus. Magistroque iusticiario eiusque Locumtenenti et Regenti Magnam Curiam vicarié et iudicibus eiusdem Curie: Vicemgerentibus insuper iusticiariis Gubernatoribus: Capitaneis. Commissariis: Thesaurariis Erariis ceterisque officialibus nostris maioribus et minoribus quocunque nomine nuncupatis ac officio et iurisditione fungentibus eorumque Locatenentibus ubilibet et signanter in dicta terra nostra Baroli constitutis presentibus et futuris Damus earundem tenore presentium de dicta certa nostra scientia expressius in Mandatis. quatenus forma supradictorum Capitulorum ordinationum et Statutorum per eos diligente actenta. Illam ipsi et eorum quilibet officiorum suorum temporibus observent inviolabiliter, ac mandent et faciant ab aliis tenaciter et effectualiter observari. Et contrarium non faciant quanto dictus Illustrissimus filius noster nobis obedire cupit. Ceteri vero Officiales Nostri alii gratiam nostram caram habent. Et penam unciarum auri mille pro quolibet contrafaciente cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieriet Magno Maiestatis nostre pendenti sigillo iussimus communiri. Datum in castello nostro novo Neapolis per Nobilem et Egregium virum Benedictum de balsamo de pedemonte Locumtenentem Spectabilis et Magnifici viri Honorati Caytani fundorum comitis Huius Regni Nostri Logothete et Prothonotarii: Collateralis Consiliarii fidelis Nobis plurimum dilecti. Die Quarto Mensis februarii XIIII Indictionis. Anno domini Millesimo quadringentesimo Sexagesimo sexto. Regnorum nostrum Anno Nono. Rex Ferdinandus L. tozolus pro mag.º Camerario.

#### IV.

# Anno 1469. 20 Aprile - Nola.

Re Ferrante I di Aragona dona a Giovanni Pontano suo Segretario la Torre ad Arco con un casamento diruto.

Reg. 50 de' Privilegi della Regia Camera della Sommaria Anni 1446 a 1482. fol. 1.

Joannis Pontani Regii Segretarii.

Ferdinandus etc. Universis etc. Benemeritis principem providere fidelibus etsi gratie plenitudo suadeai: obsequiorum quoque gratitudo compellat: Quo fit ut dum in subiectos benemeritos gratie munus implet non solum sibi magis reddat obnoxios illos: sed alios quoque ad fidelitatis obsequia reddat promptiores. Sane tenentes ac possidentes iuste et realiter atque ex justis et legitimis causis Turrim que dicitur de arcu in civitate neapolis cum quodam casaleno seu domo pro maiore parte diruta sitam in platea que dicitur ad arcum juxta bona antonii de Bononia, bona Luce Tozuli de urbe, bona Cubelle de Duce, bona heredum angeli de Rocco de Trano, iuxta et super vias predictas

et alios fines siqui sunt. Ac volentes gratiosius agere cum magnifico et dilecto secretario, et consiliario nostro ioanne pontano suis singularibus meritis acceptabilibusque servitiis: queque assidue prestat: et speramus prestiturum continuatione laudabili hec et maiora de nostra Majestate exposcentibus et alias ut illum ad melius de nobis promerendum nostra gratiosa prosecutione provocemus, tenore presentium de nostra certa scientia liberalitate mera et gratia speciali et in aliqualem recompensationem fidelium: acceptabiliumque servitiorum per eundem fideliter, et obsequiose Majestati nostre prestitorum eidem Joanni pontano eiusdemque heredibus et successoribus ab eodem descendentibus natis iam: et in antea nascituris inperpetuum, damus tradimus donamus, et ex causa pure vereque ac realis donationis que dicitur irrevocabilis inter vivos: queque etiam ingratitudinis vitio revocari non possit: ac proprii nostri motus instinctu concedimus et benignius elargimur, iam dictam Turrim de arcu ruinosam ac cum dicto casaleno, seu domo pro maiori parte diruta et discoperta cum cameris membrisque superioribus medianis et inferioribus sala scalis ingressibus, juribus rationibus actionibus jurisdictionibus pertinentiis, et aliis omnibus: et singulis ad dictam Turrim sive domum, et casalenum spectantibus, et pertinentibus quovismodo, et ex quavis ratione sive causa in burgensaticum quidem, et burgensatici nomine francam liberam et penitus exemptam sive francas et franca: ac penitus exemptas exempta ab omni nexu onere prestatione sive censu cum beneficio legis: Bene a Zenone, et legis; omnes, codice de quadriennii ac cum favoribus, auxiliis et beneficiis aliis presentem nostram donationem gratiosamque concessionem et adiuvare valentibus quovis modo. Ad habendum tenendum, possidendum, restaurandum et edificandum, construendum locandum dandum tradendum cedendum promittendum vendendum alienandum, impignorandum in dotem vel dotis causa dandum donandum tam inter vivos quam in ultima voluntate testandum legandum atque alia omnia et singula agendum et transigendum in toto vel in parte, et prout eidem et dictis suis heredibus melius visum fuerit et placebit tanquam veris domnis et patronis et prout verus dominus de rebus suis burgensaticis melius pleniusque agere et disponere debet potest et valet. Invenstientes propterea eundem Johannem pontanum de presenti concessione et gratia per expeditionem presentium ut est moris tam pro se quam pro dictis suis heredibus et successoribus, quam investituram vim robur et efficaciam realis vereque possessionis seu quasi et assecutionis bonorum predictorum, volumus et decernimus optinere volentesque et decernentes expresse quod presens nostra concessio donatio et gratia sit eidem pontano heredibus et successoribus predictis omni futuro tempore stabilis realis et fructuosa nulloque unquam tempore in iudiciis et extra sentiat aliquod diminutionis incommodum impugnationis obiectum aut noxe alterius nocumentum sed in suo robore et firmitate semper consistat et consistere intelligatur et debeat clausulis sollepnitatibus favoribus expressionibus adiectionibus et aliis in talibus apponi servari adiici et exprimi solitis et consuetis habitis et servatis expressis et appositis quibuscunque legibus constitutionibus capitulis iuribus consuetudinibus edictis et aliis quibuscunque nostram hanc donacionem aliquatenus impedientibus et illis signanter contra donacionem bonorum fiscalium fieri prohibetur nullatenus obstituris quibus per presentes quo ad hec scienter expresse et de regia dominica potestate legibus absoluta derogamus et derogatum esse et haberi volumus intendimus et decernimus Ill. mo propterea et carissimo filio nostro Alfonso de aragonia duci calabrie primogenito et vicario generali premissa significantes mandamus per presentes scienter et expresse mag.co camerario regni hujus eiusque locumtenenti presidentibus et rationalibus nostre camere summarie aliisque universis et singulis officialibus et personis quarum et quorum intererit et poterit in futurum interesse, quatenus presentium litterarum donationes et gratie per eosdem et ipsorum quemlibet constanter firmiterque teneri actento et servato, omnia in presentibus litteris contenta expressa et intellecta plene ad unguem et inviolabiliter observari. In quorum etc. Datum etc. Regnorum etc. Datum nole per nobilem et egregium virum masium aquosam de messana locumtenentem etc. Die XX Aprilis MCCCCLXVIIII regnorum nostrorum anno XII Rex Ferdinandus. Pascasius garlon—Dominus Rex mandavit mihi Antonello de petruciis. M. Antonius de Monte locumtenens Magni Camerarii — Angelilli Nardi de Montella.

# V.

## Anno 1472. 19 Agosto - Napoli.

Re Ferrante I. di Aragona fa battere la moneta de' coronati innovata nella parte dove sta la sua testa.

Registro 11º Curiæ dell'Archivio di Stato di Napoli. ann. 1472-1476 fol. 9 t. De mandato Regio

Ex provisione facta in Regia Camera Summarie Mandato sue Maiestatis mandatur Magistro Sicle Neapolis seu eius locumtenenti et signanter Paulo de Senis etc. Cum Regia Maiestas decreverit mutàri formam Coronatorum quantum ad eam partem in qua sculta est imago sue Maiestatis prout fuit in Regali Solio tempore sue coronationis ut in ea parte non ipsa imago modo quo supra moneta ipsa de cetero cudenda in sicla ipsa sculta sit set in ea parte ubi imprimebatur ymago ipsa sit scultum caput Coronatum quo representetur vultus sue Maiestatis Coronam habens in capite. Et ab alia parte ipsius monete sif Crux prout sculta erat in Coronatis huc usque cusis in sicla predicta. littere vero et alia in moneta ipsa denovo ut predicitur cudenda non mutentur set sint prout erant in alia moneta Coronatorum huc usque in sicla ipsa cusa. propterea decetero in moneta Coronatorum in dicta sicla cudenda servetis quod Maiestas ipsa ut super decrevit hoc tantum declarato quod moneta Coronatorum sub alia forma cusa remaneat in suo consueto valore et expendatur et recipiatur prout hactenus expensa et recepta fuit et iuxta banna alias emanata expendi et recipi debet non obstante moneta noviter cudendo sub forma de qua super. Et contrarium non faciat quantum Regiam gratiam caram habet et eius indignationem incurrere non optat. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die XVIIII augusti MCCCCLXXIIº Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens Magni Camerarii.

Fuit assignatum presens mandatum Masio porterio die XVIIII Augusti. V Ind.

# VI.

#### Anno 1473. 6 Gennaio — Foggia.

Bando per la nettezza delle strade nella città di Napoli.

Registro 9º Curiæ an. 1472. fol. 10-11. dell'Archivio di Stato di Napoli.

Bando et comandamento da parte del Screnissimo Signore lo Signore don Ferrando de aragonia per la gratia de dio Re de Sicilia. Hierusalem et Hungarie lo quale dio salve prospere et mantenga amen.

Considerato che per lo terreno lutame ed altre bructure che se gectano inli strate la cita sta bructa et lo molo lo quale con grande spesa sua Maiesta ha facto se replisse, per tenire la Cita necta et providere che lo molo non se replesca de immundicia che conducesse l'acqua quando piove, Vole soa Maiesta ordena et comanda che chiaschuna persona de qualesevole stato grado et conditione se sia in termino de octo di poy la publicatione delo presente banno debia havere sfractato et annectato omne bructura terreno o lotame fosse inle strate davante loro case apoteche o fundici et quilli iectare inli lochi deputati infra lo dicto termene non recostando cosa alcuna ad canto le mura anchora che fosse fango lo quale puro se habia caziare et rectare inli lochi deputati et ancho infra lo dicto termino habiano fabricato et acconzato omne curso che gectasse bructura ale strate socto pena de uno ducato.

Item che non sia nesciuno che dal di dela publicatione del presente bando avante presuma gectare o fare gectare ne de nocte ne de di inle strate o piaze devante loro case tanto se piove como se non piove lotame munditia terreno disfractare de fabrica o qualsevolia altre bructure ne meno facendo gectare per alcauno modo inle chyaveche dela cita excepto ndeli lochi deputati fore la cita sopte pena de uno ducato ciaschuna volta che serra contrafacto et de perdere la bestia et quillo che conducesse la bestia debia essere frostato perla cita de Napole tante volte como sera trovato iectare terreno o lotame in altri lochi non deputati.

Et perche so multi cursi de acqua morta che esseno dentro le case ele strate publiche per la quale cosa le strate stanno sempre bructe volé sua Maesta ordena et comanda che non sia nesciuno che fazia andare acqua morta ale strate, ma infra termino de tre mise ciaschuno habia facto lo conducto supte terra per lo quale habia de andare lacqua morta et si elapso lo dicto termino alcuno farra andare acqua morta ale strate ciascuna volta che lo farra cade in pena de uno ducato.

Item che non sia nesciuna persona che ne de di ne de nocte debia iectare ne fare gectare acqua lorda ne animali morti ne alia lordicia ale strate et chi farra lo contrario cade in pena de uno ducato tante volte como serra contrafacto.

ltem la dicta Maiesta ordena et comanda che le dicte pene se habiano exigere da ciascuno che contrafara tante volte como serrano comesse perli deputati alo governo sive guardia dele strate et citate che non se contravenga al presente bando et la meta de dicte pene vole sia data ala nonciata de Napole et laltra meta sia deli dicti guardiani o deputati per causa de loro exercitio. Datum in terra Fogie die VI° mensis Jannarii. M°CCCCLXXIII Rex Ferdinandus.

A. Secretarius.

## VII.

#### Anno 1476. 17 Marzo - Napoli.

Riduzione de' giorni festivi pe' Tribunali e per tutti i sudditi del reame di Napoli.

Ivi fol. 94-95 t.

Ferdinandus dei gratia Rex Sicilie Hierusalem et Hungarie; Universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Ad perpetuam rei memoriam: Et si Sacro Sancta romana Ecclesia decreverit secundum canonicas constitutiones placita secularia dominicis diebus non agitari vel aliis precipuis festis: nichil minus Judicialem strepitum debere conquiescere diebus feriatis, qui ob reverentiam Maiestatis divine noscuntur esse statuti: Natales scilicet domini: Sancti Stefani: Joannes evangeliste:

Innocentium: Sancti Silvestri: Circumcisionis: Epifanie: Septem diebus dominice passionis et resurrectionis cum septem sequentibus: Adscentionis: Pentecosten cum duobus qui sequntur: Nativitatis beati Joannis baptiste: Festivitatum omnium Virginis gloriose: Duodecim apostolorum: beati laurentii: dedicationis beati Michaelis: Solempnitatis omnium sanctorum ac dominicis diebus ceterisque sollempnitatibus quas per ipsam piam matrem ecclesiam seu Sanctam Sinodum Maiestati altissime deputatas episcopus cum clero et populo dixerit sollempniter venerandas, ut sic diebus ipsis festis adeundi ecclesiam orationibus quam vacandi liberius haberetur facultas, frequens tamen et assidua nos querela circumstrepit alias tot supercrevisse ferias cerimonialia festa supersticiosasque festivitates: licet nec veteri nec novo testamento statutas nec cum consensu nostro aut populorum nostrorum indictas: et quas insuper ipsa romana ecclesia in usu nostro habere, easque tam per non nullos ex officialibus tribunalibus et curiis quorumcumque castrorum terrarum civitatum et provinciarum regni nostri que per ipsos populos custodiri et observari ut dum iis super aditis feriis officiales cuiuscunque causae negotia ventilare recusent inde lites prorogentur immortalesque fiant, ac collitigantes partes ultra modum graventur laboribus et expensis nec non populi a secularibus industriis et mercantiis abstinentes, ludis, lasciviisque dediti, blasphemantes sacra despitiunt et depauperati iactura et dampnum maximum incurrant et penitus paciantur: proinde nos quibus cordi est; lites omnino minuere, questionibus finem imponere, ac a laboribus et expensis relevare subiectos in quos pietatis et misericordie opus exercemus, si paupertatem et egestatem opprimi non permictimus, ac iuris sit in operibus misericordie dierum distintionem non habendam cum omni tempore ubi necessitas urgeat vel pietas suadeat iusticia ministranda sit hoc edicto perpetuo valituro, motu proprio et ex certa scientia, ac cum deliberatione Reverendi archiepiscopi neapolitani seu eius vicarii, ac nostri Sacri Consilii statuimus et sancimus quod premenctionatis feriis per canonicam constitutionem in reverentiam omnipotentis dei ut premictitur deputatis, necnon festivitatibus sanctorum Januarii: Aspleni: Athanasii: Anelli: Agrippini: Eiiphebii et Severi nostre Inclite Civitatis Neapolitane patronorum solum et dumtaxat semper et continuo observatis et veneratis quo facilius deo statuta solemnia devotissime peragantur: Nulle alie ex premissis supraddictis feriis tamquam superstitiosis nec deo placitis, nec ad bene beateque vivendum homines inducentibus lites iurgia et questiones prorogantibus et nutrientibus per quoscunque officiales quorumcunque tribunalium Curiarum locorum terrarum civitatum et provinciarum Regni nostri ordinarios vel delegatos, mediate vel in mediate subiectos maiores et minores quacumque dignitate gradu et preheminentia predictos decetero custodiantur observentur celebrentur et venerentur, sed teneantur et debeant officiales ipsi curias eorum et uniuscuiusque ipsorum regere populis iusdicere quascunque causas quorumcunque negotiorum quas vel que coram eis contingerit agitare ventilare terminos servare decidere sententiare et exequi ac omnia alia et singula facere que merito causarum exigunt et requirunt iustitiam semper ministrando et neminem contra ius gravando Actenta ipsa quecunque sit memoratis temporibus peragenda valida et plena roboris firmitatem tenere censentes et approbantes, Licere insuper edicimus et iubemus unicuique populorum nostrorum mediate vel in mediate ut premictitur subditorum suas hactenus probatas et consuetas industrias artes exercitia mercantias, et quecunque negotia secularia seu serviles operas de more et consuetudine eorum laudabiliter agi solitas exercere contiuuare et administrare impune et sine metu alicuius pene, temporalis, spiritualis, vel ecclesiastice: perinde ac si dicte super addite ferie non subessent neque existerent quemadmodum et sicut faciunt et exercent temporalibus aliis minime feratis: Quil uscunque sacris superadditis feriis ac inde sequtis, capitulis constitutionibus sinodalibus aut laicalibus nostro tamen et dicti archiepiscopi seu eius vicarii assensu non mutatis moribus et consuetudinibus quibuscunque quibusvis clausularum tenoribus roboratis nullatenus obstituris, eis quo ad hoc specifice et expresse derogando, In quorum testimonium presentes magno Maiestatis nostre pendenti sigillo munitas fieri iussimus. Datum in castello novo Civitatis nostre Neapolis per Magnificum Militem Juris utriusque doctorem et dilectum consiliarium nostrum et vice Prothonotarium lucam tozulum romanum locumteneutem Fundorum Comitis huius regni nostri Sicilie logothete et prothonotarii Collateralis consiliarii fidelis nostri dilecti. Die XVIJ mensis Martii Anno M°CCCCLXXVJ Regnorum nostrorum anno XVIIIJ: Rex Ferdinandus Julius carrafa Vicarius neapolitanus

Dominus Rex mandavit mihi Antonello de petrutiis

#### VIII.

Anno 1487. 8 Luglio - Napoli.

Re Ferrante I di Aragona crea in Ammiraglio del Regno Don Federico di Aragona suo figlio.

Registro de' Privilegi di Ferrante I di Aragona dell'anno 1487 fol. 1-2 t (1).

III.<sup>mi</sup> Don Federici de Aragonia

l'erdinandus dei gratia Rex Sicilie hierusale m etc. Illustrissimo et Carissimo infanti Don Federico de aragonia Principi Altamure et Duci Andrie: Comitique acerrarum Convertini ac Montis scabiosi filio et locumtenenti nostro generali : ac nostri Regni Sicilie admirato Collaterali et Consiliario nobis dilectissimo gratiam et bonam voluntatem. In maximis rei publice administrationibus: quo bene feliciterque geratur, oportet principem varias ad res multiplicesque cogitationes animum adiungere. Nec solum presentibus verum etiam futuris consulere: Nam et in pace opus est de bello cogitare. et belli etiam tempore pacis artes consiliaque inire. non solum terre verum etiam maris cura suscipienda est: videndumque quod negotiorum exitus: quod rerum hamanarum varietas ferat: quin etiam quanto maritime res procellis turbationibusque magis exposite sunt, eo maior cura providendum est, ut earum administrationi preficiantur qui in adversis costantes: in periculis fortes: in dubijs circumspectos, in capiendis consilijs prudentes se se gerant: qui parande classis eiusdemque instruende ac gubernande artes ac precepta teneant ac demum non minore fide quam cura rem omnem administrent. Quod si quando alias rebus maritimis prospectum oportuit hac tempestate presertim cura et cogitatione admodum solerti prospiciendum est: Cum immunissimus et item potentissimus hostis Turcorum Imperator non solum Italie verum etiam christianitatis totius cervici minabundus immineat: Cuius immunitatem si respicies, nihil eo execrabilius: si potentia aut facultates nihil formidabilius invenies Quam ob rem cum hec cura animum nostrum uti par est vehementissime premat augatque: iureque de prefecto rerum maritimarum eligendo solliciti admodum sumus. diu quidem multumque animo hec agitantes, Tandem in te ipso federico huic muneri preficiendo conquievimus,

<sup>(1)</sup> Questo volume smarrito o sottratto in tempo remoto dall' Archivio del Regno o dalla casa dell'Archivario, ora trovasi fortunatamente nella Biblioteca Nazionale di Napoli.

in quo et fortitudo et circumspectio ipsaque inprimis fides summusque ac singularis usus experientiaque maxima item auctoritas et omnium expectatio: cetereque bone artes muneri huic gerendo inesse cumulatissime: intelligantur. Quocirca sublato ab hoc ipso officio et munere Antonello de Sancto Severino propter notam ipsius rebellionem scelerataque facinora: Te quem huic presertim muneri maxime. Idoneum ducimus prefectum atque admiratum maris: ac nostri Sicilie Regni, de certa animi nostri scientia scienter, motu proprio cum plena iurisdictione, ceterisque omnibus ad ipsum Admiratie officium spectantibus et pertinentibus: illique exercendo atque administrando debitis ac necessarijs iuxta formam ac seriem subsequentium capitulorum: que tibi etiam de mandato nostro solemniter expedita tradentur dum vixeris, quin etiam cum stipendio et provisione annua ipsi officio debita et consueta et alijs tuis in ipso officio precessoribus solvi solita: demumque cum iuribus proventibus redditibus honoribus oneribus libertatibus: humanitatibus preheminentijs prerogativisque quibuscumque Tibi tanquam admirato debitis et debendis facimus statuimus et declaramus: atque hoc ipso titulo Admirati maris condecoramus, ea cum spe ac opinione ut et nostre et omnium qui te norunt expectationi non solum respondeas: verum etiam nostrum atque ipsorum iudicium longe exuperes. Investimus propterea te ipsum federicum de hoc officio prefecti maris et Admiratie munere. Quod felix et faustum sit. de more maiorum atque ex vexilli traditione quod a nobis presens accepisti, cum etiam licet filius atque obtemperatissimus etiam filius, Tamen ut moris est, in verba nostra iuraveris, deque ipso munere summa fide singularique diligentia et cura gerendo iusiurandum in manibus nostris prestiteris. Tu igitur quod tua interest, quod fortissimum prefectum et optimum filium decet munus ipsum ita administrabitis cum te geres ac prestabis in honorem nostrum servandaque ob fidelitatem erga Nos heredesque ac successores in Regno nostro ut nihil sit quod a nobis atque ab alijs qui te amant ac fame tue perspiciunt desiderari queat, quin etiam in te ipso perinde ut in singularissimo prefecto inesse atque adesse palam abundeque intelligantur: quod vel ad classem comparandaminstruendamque vel ad eam gubernandam in omni fortune eventu facere iudicabuntur sive navigationis ab belli tempore: seu cum naves onerarie aut longe ceteraque eius generes navilia in littore aut in navalibus sive in ipsis portubus a navigatione cessabunt, oportet enim te ubique et semper de navibus ipsis curam suscipere deque ipsorum armamentis omnique navali suppelectile diligentissimam procurationem habere: itemque de ministris omnibus: quibus eorum curam demandaveris, que diligentia et cura ut maior etiam appareat de armamentis ipsaque navali suppellectile eiusque receptione et traditione: deque receptis et traditis de more tria similia inventaria facienda curabis, in quibus singulorum qua a te accipientur, quantitas: qualitas, genus, species, status, numerus, ceteraque que necessaria visa fuerunt distincte enumerentur, quorum quidem unum tuam ad cognitionem et scientiam tibi ipsi retinebis, alterum rerum istarum traditoribus assignatoribusque trades, Tertium in Camera nostra Summarie servandum procurabis, Addito etiam quinternione tuo eadem continente qui quidem quinternio tuo sit anulo obsignatus, Quo autem tua auctoritas nulla e parte manca sit, quin ut iurisdictio tua plenissima sit atque esse appareat expresse mandamus atque iniungimus omnibus et singulis ministris officialibus nauclerijs remigibus: classiarijs gubernatoribus omnibus demum et singulis ad quos spectaverit, et in quibus ac de quibus Admirati cognitio et prefectura est, ut tibi non secus ac nobis ipsis pareant et obediant preceptisque ac mandatis tuis et edictis quibuscumque terra marique presto semper sint, Atque ut iurisdictionem ipsam tuam administrare maiore cum auctoritate valeas, Merum tibi mixtumque imperium ac gladijs potestatem: cognitionemque civilem et criminalem omnemque aliam facultatem Admiratie ipsi debitam spettantem ac solitam administrari atque exerceri ab admiratis Regni ex animi nostri scientia, Scientes volentesque conferimus atque attribuimus, in horum autem omnium

fidem testimonium ac Monumentum has licteras et hoc ipsum privilegium ac decretum nostrum exscribi ac fieri et magno Maiestatis nostre pendenti Sigillo iussimus communiri. Datum in Castello novo Civitatis nostre Neapolis: Die VIII.ª mensis Julij Anno MCCCCLXXXVII.º Regnorum nostrorum anno XXVIIIJ.º

Rex Ferdinandus

Egidius Sadornil pro pascasio Garlon

Julius de Scortiatis locumtenens Magni Camerarij

Dominus Rex mandavit mihi

Jo. Pontano (1).

# IX.

## Anno 1488. 18 Marzo - Napoli.

Elezione de' quattro m'aestri e di uno spedaliere, che amministrano la Chiesa e l'ospedale di S. Maria della Pietà fuori le mura della città di Napoli.

Registro Privilegiorum dell'anno 1487 di Ferrante I di Aragona fol. 83 t.—85 dell'Archivio di Stato di Napoli.

Ferdinandus etc: venerabili viro domno Joanni Corso fideli nostro dilecto gratiam nostram et bonam voluntatem: Cum ad nos spectet instituere et confirmare in ecclesia seu hospitali sancte Marie pietatis extra menia huius Civitatis nostre Neapolis, quatuor magistros et unum hospitalarium eligendos per cives huius civitatis nostræ Neapolis: Qui habeant curam et religionem ipsius ecclesiæ seu hospitalis, et ipsius jurium et introytum: ac divinorum officiorum in eadem ecclesia celebrandorum pro ut in quodam privilegio bone memorie Serenissimi Domini Regis Karoli tertij nostri predecessoris omni qua decet sollemnitate munito hoc plenius et melius continetur: per quod clare patet dictam ecclesiam fuisse constructam et edificatam ad hoc ut pauperes peregrini adirent et alij illic confluentes hospitari possent: Et propterea ad nos pertinent Curam regimini et administrationi dicte ecclesie seu hospitalis modo supradicto providere. Quæ quidem institutio et confirmatio: ac nostra iurisdictio supradicta temporibus preteritis occupata fuit, ob quod dicta ecclesia male recta et gubernata extitit et in maximum detrimentum et ruinam redacta Cum huius rei nullam haberemus animo notitiam. Et licet postea habuerimus et per Reverendum in christo patrem, in. episcopum Tropiensem nostrum consiliarium et maiorem Cappellanum nostro nomine et ex nostra ordinatione mandatum fuerit dictis occupatoribus quatenus eligere deberent dictos quatuor magistros et unum hospitalarium, et petere a nobis institutionem et confirmationem, pro ut ad nos spectat, et ipsi petere tenentur, tamen dicto mandato obedire noluerunt. adeo quod dicti quatuor magistri et hospitalarius, post eorum electionem per ipsos cives factam, non petierunt a nobis nostram institutionem, et Confirmationem intempore: prout tenentur

<sup>(1)</sup> I Capitoli di questo uffizio dell'Ammiragliato comunicati allo stesso Don Federico con altro diploma del giorno 8 del mese di luglio 1487 non li do qui appresso, perchè già trovansi pubblicati dal Chiarissimo Comm. Niccola Alianelli Senatore del Regno dalla p. 192-201 della sua opera Notizie e monumenti delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie Napolitane. Napoli 1871 in 8° gr.

in preiudicium nostrorum iurium et grave damnum dicte ecclesie seu hospitalis. Quare volentes ut tenentur, et bonum principem decet pro imdemnitate jurium nostrorum predictorum et interesse ipsius ecclesie et hospitalis oportune providere ne illius introitus et reditus in futurum delapidentur prout hactenus factum fuit, et ne ecclesia ipsa maiorem ruinam patiatur qua hucusque passa est et ut in ipsa divina officia celebrentur decrevimus aliquem probum virum: ac bonis moribus inbutum hospitalarium dicte ecclesie seu hospitalis facere et ordinare: qui Curam et regimen ipsius habeat. Et propterea confisi plurimum de fide integritate bonitate et sufficientia vestri predicti domni Joannis huic rei præferiendum putavimus: iccirco tenore presentium nostra ex certa scientia deliberato et Consulto vos eumdem domnum Joannem hospitalarium ipsius ecclesiae. facimus constituimus et ordinamus curamque regimen et administrationem dicte ecclesiæ vobis tribuimus et commendamus. Ita quod per transcursum tempore et donec vos bene gesseritis ad instantiam cuiusvis persone ad hoc exertio amoveri non possitis: absque tamen alia nostra ordinatione. Et ut deinceps introytus, et redditus ipsius ecclesiæ non dilapidentur: sed potius adaugeantur, et bene gubernentur, et nos non defraudentur nostris iuribus supradictis. Volumus et presentium tenore mandamus expresse quod singulis annis per dictos quatuor magistros et hospitalarium qui pro tempore fuerint reddatus Calculus et ratio de eorum administratis impossessione dicti nostri maioris cappellani presentis et successuri futuri: Illustrissimo propterea Alfonso de Aragonia Duci Calabrie primo genito nostro Carissimo et Vicario generali hunc nostrum declarantes intentum: Mandamus per hos eosdem de dicta sciaient certa nostra Magnificis viris nobilibus quinque sedilium, ac Universitati et hominibus, et Civibus fidelissime Civitatis nostræ Neapolis: ac dictis quatuor magistris dicti hospitalis et ceteris officialibus dicte Civitatis nostræ Neapolis: et aliis omnibus ad quos spectat et quommolibet spectare poterit presentibus et futuris quatenus vos in hospitalarium ipsius ecclesiæ et hospitalis per nos ut super ordinatum admictant, admissumque manuteant et defendant donec per nos aliter eisdem ordinatum fuerit. Et contrarium non faciant pro quanto dictus Illustrissimus Dux nobis morem gerere cupit. ceteri vero gratiam nostram caram habent. Iramque indignationem nostras: ac penam ducatorum mille cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri fecimus Magno Maiestatis nostre impendenti Sigillo munitas. Datum in Castello novo Civitatis nostræ Neapolis: per magnificum virum U. J. doctorem et Consiliarium nostrum Andream mariconda locumtenentem etc: Die XVIIJº mensis martij M°CCCCLXXXVIIJ° Rex Ferdinandus.

Egidius Sadornis pro pascasio Garlon

Dominus Rex mandavit mihi
Jo Pontano
Vidit. in. episcopus maior Cappellanus

# Anno 4488. 22 Decembre 7ª Indizione - Napoli.

Capitoli matrimoniali di Donna Isabella di Aragona con Gian Galeazzo Maria Visconti Sforza duca di Milano.

Copia dello stesso anno 1488, che conservo nella mia Biblioteca nella raccolta di MSS.

In dei nomine amen. Anno nativitatis domini Nostri Jesu Christi MoCCCCLXXXVIII Die XXII<sup>o</sup> mensi decembris VII<sup>o</sup> Indictionis pontificatus Santissimi domini nostri domini Innocentij divina providentia pape octavi anno V<sup>to</sup>: Noverint universi ex predicto die in nostram subscriptorum notariorum et testium presentiam personaliter constitutis Illustrissimo domino don alfonso de aragonia duce calabrie primogenito. procuratore: mandatario, et nuntio specialiter deputato: per Serenissimum et Inclitum dominum don ferdinandum de aragonia dei Gratia Regem Sicilie hierusalem etc: Avum paternum Illustrissime domine donne vsabelle de aragonia et eiusdem Illustrissimi domini don alfonsi ducis calabrie filie legitime et naturalis, pro ut de ipsius domini ducis calabrie procuratione mandato, et potestate sufficienter constat. quodam publico Instrumento procurationis et mandati ac potestatis exinde facto hodie presenti die per manus mei infrascripti notarij: Agente ad infrascripta omnia tam procuratorio nomine et pro parte dicti Serenissimi et Incliti domini regis ferdinandi, et pro eodem domino Rege ferdinando eiusque heredibus et successoribus universalibus et particularibus quam nomine et pro parte dicte Illustrissime domine donne ysabelle ac eius heredibus et successoribus ex una parte. Et Illustri domino hermete felice sforcia vice Comite marchione etc. fratre utrinque coniunto Illustris et potentissimi principsis domini Joannis Galiaz marie sforcie vice comitis ducis mediolani, papie anglerieque comitis ac Janue et Cremone domini, et Excellente domino Joanne francisco de aragonia de Sancto Severino Comite Cayacie etc. oratoribus, procuratoribus, mandatariis. et nuntiis specialiter deputatis predicti Illustrissimi et potentissimi domini ducis Mediolani cum consensu et auctoritate Illustrissimi domini ludovici marie sforcie vice comitis ducis bari etc. sui patrui et curatoris et cum decreto curie de quorum quidem domini marchionis hermetis et domini Joannis fratris procuratorio nomine mandatis et potestatibus plene et sufficienter constare dixerunt publicis documentis quorum tenores de verbo ad verbum Inferius doscribuntur agentibus similiter ad omnia et singula Infrascripta In presenti Instrumento contenta et declarata procuratorio nomine et pro parte dicti Illustrissimi domini ducis mediolani eorum, principalis et pro eodem domino duce, eiusque heredibus et successoribus universalibus et particularibus: pro quo quidem Illustrissimo domino duce mediolani prefati oratores procuratores mandatarii et nuncij specialiter deputati, eorum proprijs privatis ac principalibus nominibus et insolidum promiserunt de rato et rati habitione ut Infra et quod omnia et singula infrascripta Idem Illustrissimus dominus dux mediolani eorum principalis ratificabit acceptabit, et confirmabit per publicum Instrumentum omni qua decet solemnitate et valida forma vallatum ex parte altera prefate vero partes quibus supra nominibus sponte asserverunt pariter coram nobis olim habitum fuisse colloquium et tractatum de felici matrimonio dante domino contrahendo Inter dictum Illustrissimum dominum ducem mediolani ex una, et prefatam Illustrissimam dominam donnam ysabellam partibus ex altera tractantibus et mediantibus comunibus consanguineis et affinibus eorum sicque desiderantes et affectantes partes ipse nominibus quibus supra dictum matrimonium eis gratum et amabile totaliter

percomplere et realiter ad effectum ducere: Noviter Inter dictum Serenissimum et Inclitum regem ferdinandum tam pro se quam nomine et pro parte dicte Illustrissime domine donne ysabelle eius nectis ex una parte ac predictos oratores procuratores mandatarios et nuntios specialiter deputatos eiusdem Illustrissimi domini ducis mediolani eius nomine et pro eo nonnulla Capitula matrimonialia habita Inita et firmata fuisse per publicum instrumentum: Quorum quidem Capitulorum at pactorum tenor de verbo ad verbum sequitur, et est talis: Capituli, pacti et conventione matrimoniali. In nomine Sancte et Individue trinitatis habiti initi facti firmati et conclusi Intra lo Serenissimo et Inclito Re don ferrando de aragonia per la divina gratia Re de Sicilia hierusalem et Avo paterno dela Illustrissima Signora donna ysabella de aragonia sua necte, et figliola legitima et naturale delo Illustrissimo Signore don Alfonso de aragonia duca de calabria primogenito de dicto Serenissimo et Inclito Re don ferrante agente et Interveniente tanto in suo proprio et principale nomo, quanto per nome et parte dela predicta Illustrissima Signora donna ysabella et Soi heredi et successori ex una parte: et lo Illustrissimo et excelso Signore hermete felice sforcia vice comite marchese etc. fratre utrinque coniunto delo Illustrissimo et excellentissimo Signore Joan Galiaz maria sforcia vice comite duca de milano Comte de pavia Signore de Cremona et de Jenua etc. et lo Illustre Signore Joan francesco de Aragonia de Santo Severino Comte de Cayaza etc. Oraturi procuraturi mandatarij et nuncij specialiter deputati dalo prefato Illustrissimo Signore duca de milano con autorita delo Illustrissimo Signore Ludovico maria sforcia vice comite duca de Bari etc: suo ciano e curatore, et cum decreto Curie, deli quali procuracione potesta et mandato plene et sufficienter consta, per Instrumento publico Cuius tenor Inferius describitur. Agenteno et Intervenientono procuratorio nomine et per parte del dicto Illustrissimo Signore duca de milano loro principale et soi heredi et successori. per lo quale Illustrissimo Signore duca de milano li dicti oraturi, procuraturi. mandatarij et nuncij in loro proprio privato et principale nomo et In solidum promecteno de rato, et rati habitione. et che tucti li presenti Capituli pacti et conventione et quanto In ipsi se contene et sequera, lo predicto Illustrissimo Signore duca de milano loro principale ratificara acceptara et confirmara per publici Instrumenti In forma valida et sollempne ex altera parte: per occasione et causa delo felice matrimonio dante et concedente domino contraendo Intra lo dicto Illustrissimo Signore duca de milano et la dicta Illustrissima Signora donna ysabella obtenta et Interveniente licentia et dispotisacione sedis apostolice pro ut appare per bulle desuper expedite videlicet: In primis promecte lo predicto Serenissimo et Inclito Re ferrando Curare et fare, realiter modis omnibus et cum effectu etc. Che la dicta Illustrissima Signora donna vsabella prendera lo dicto Illustrissimo Signore Joan Galiaz maria duca de milano In et per suo vero et legitimo spuso. et marito, et con ipso Signore duca de milano controhera matrimonio sollempniter et legitime per verba de presenti vis et volo. mutuum consensum inducentia et con tucte altre sollempnitate secundo lo usu et costume dela Sacro Santa romana matre ecclesia: Item promecte lo predicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando per Contemplatione et causa del dicto felice matrimonio contrahendo ut predicitur dare et realiter assignare In dotem ac dotis nomine et per le dute et maritagio dela dicta Illustrissima Signora ysabella sua nepte ali dicti oraturi procuraturi mandatarij et nuncij quo supra nomine et alo dicto Illustrissimo Signore duca de milano loro principale ducati Cento milia de oro In oro. deli proprij dinari et faculta de ipso Serenissimo et Inclito Re don ferrando li quali dicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando have declarati per la dicta dote dela Illustrissima Signora donna ysabella sua nepte. dase pagareno Inli termini videlicet: ducati octantamilia ex eis de oro In oro una cum la predicta Illustrissima donna ysabella matrimonialiter et honorifice trasducenda per li oraturi predicti et compagna ad questo ordinata per tucto lo presente mese de decembro

del presente anno 1488. nativitatis domini nostri Jesu Christi vel Infra ad omne loro requisicione, et li altri ducati vintimilia de oro in oro restanti ad complimento deli sopradicti ducati Cento milia Infra uno anno Immediate sequente computando a die consignationis predicte. In pace, et de dicti ducati vinti milia restanti Cautelare, li prefati oraturii, et procuraturi quo supra nomine, et dicto loro principale per Instrumento In forma debita et cauta: Item et versavice li predicti oraturi, procuraturi: mandatarij et nuncij nomine quo supra, promecteno al dicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando presenti et stipulanti pro se et dicta Illustrissima Signora donna ysabella pigliare procuratorio nomine del dicto Illustre Signore Joan Galiaz maria duca de milano la dicta Illustrissima Signora donna ysabella In vera et legitima sposa et mogliere del dicto Illustrissimo Signore duca de milano et con essa Illustrissima Signora donna ysabella, contrahere quo supra nomine sollempni et legitimo matrimonio per verba de presenti mutuum consensum exprimentia et con le altre sollempnitate In lo modo forma et termini predicti, et quella conducere honorifice al dicto Illustrissimo Signore duca de milano pro complendo et consumando dicto matrimonio, con la compagna ad questo ordinata. Et piu chel predicto Illustrissimo Signore Joan Galiaz maria duca de milano loro principale, debia pigliare la dicta Illustrissima donna ysabella In soa vera et legitima sposa et mogliere et con essa contrahere sollempne et legitimo matrimonio modo et forma ut supra: Item promecteno li predicti oraturi: procuraturi, mandatarij et nuncij quo supra nomine ad ipso Serenissimo et Inclito Re don ferrando presenti et stipulanti Inlo tempo: dela consignatione dele dicte dute modo predicto Cautelare et fare cauti lo predicto Serenissimo et Inclito Re ferrando et essa Illustrissima Signora donna ysabella et loro heredi et successori dele dicte Integre dote de ducati Cento milia de oro in oro dase tenereno conservareno, et restituereno per lo dicto Illustrissimo Signore duca de milano et soi heredi et successori con li pacti casu et conditione Infra videlicet che si dicto matrimonio se venesse ad dissolvere quod absit per morte dela dicta Illustrissima Signora donna ysabella sine filijs ex dicto matrimonio superstitibus Che dicte dute de ducati Cento milia de oro in oro In tali casu se habiano et debiano restituire ad ipso Serenissimo et Inclito Signore Re don ferrando o vero ad soi heredi et successori reservata ad essa Illustrissima Signora donna ysabella faculta et potesta de possere testare dela Integra terza parte dele dicte dute tantum, Et In casu che dicto matrimonio se dissolvesse per morte de ipsa Illustrissima Signora donna ysabella filijs non extantibus et trovassese sui Juris per morte precedente de dicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando suo avo et de dicto Illustrissimo Signore duca de calabria suo patre che in tali casu ipsa Illustrissima Signora donna ysabella possa disponere et testare de tota ipsa dote ad sua volonta. Item e, Intra esse parte expresse convenuto che dove et in casu dicto matrimonio se dissolvesse quod absit per morte del dicto Illustrissimo Signore duca de milano filijs ex ipso matrimonio existentibus vel non superstite ipsa Illustrissima Signora donna ysabella dicte dute de dicti ducati Centomilia de oro in oro Integre se habiano et debiano restituire et assignare ad ipsa Illustrissima Signora donna ysabella: o vero ad suo legitimo procuratore: Item e, Intra esse parte convenuto che dove et in casu che dicto matrimonio se dissolvesse quod absit per morte dela dicta Illustrissima Signora donna ysabella ab intestato Superstitibus filijs ex ipso matrimonio In dicte dute possano succedere dicti figlioli superstite, et come se trovaranno Vivj, et eo casu dicti filij superstites sint in dictis dotibus legitimi successores Item promecteno li prefati oraturi procuraturi mandatarij et nuncij nomine quo supra eodem Instanti dela consegnatione de dicte dute ut supra constituire ordinare et fare ala dicta Illustrissima Signora donna ysabella In dodario terziaria et donatione propter nuptias supra ad tucti soi beni mobili stabili et stati presenti et futuri del predicto Illustrissimo Signore duca de milano loro principale ducati trenta tre milia trecento trenta tre et terzo de oro in

oro, dase guadagnare lucrare havere et consequire per la dicta Illustrissima Signora donna ysabella sopra ali prefati beni mobili stabili et stati presenti et futuri de ipso Illustrissimo Signore duca de milano per morte del predicto Illustrissimo Signore duca de milano quod absit, superstite la predicta Illustrissima Signora duchessa. Item premecteno li prefati oraturi procuraturi mandatarij et nuncij quo supra nomine, tanto dele supradicte dute de ducati Cento milia de oro in oro quanto del dicto dodario terziaria et donatione propter nuptias cautelare et fare cauti lo predicto Serenissimo et Inclito Signore Re don ferrando et ipsa Illustrissima Signora donna ysabella, et loro heredi et successori per Instrumenti publici con obligatione de ipso Illustrissimo Signore Joan Galiaz maria duca de milano loro principale soi heredi et successori, et tucti soi beni mobili et stabili et stati presenti et futuri, et cum pena renuntiatione et Juramenti et altre clausule etsollempnitatenecessarie et oportune, et che dicto Illustrissimo Signore duca de milano ad omne semplice requisicione et verbo facta per parte del dicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando, debia ratificare tucti li sopradicti et Inscripti Capituli et cautele: Item sonno convenuti et expresse dicte parte voleno, che si como alo Illustrissimo et Inclito Signore duca de milano, non e, concesso de potere usare lo beneficio deli statuti de milano, quo ad lucrum tocius dotis in hoc matrimonio pari modo la dicta Illustrissima Signora donna ysabella non possa usare lo beneficio de dicti statuti quo ad lucro que ex ipsis statutis deferunt mulieribus maritis defunctis firmis remanentibus in omnibus li presenti Capituli pacti et conventioni Inter partes firmati quia sic Inter partes ipsas conventum est: Item promecteno li predicti oraturi procuraturi mandatarij et nuncij quo supra nomine ad ipso Serenissimo et Inclito Signore Re don ferrando presenti recipienti et stipulanti per se soi heredi et successori Curare et fare modis omnibus et cum effectu Ita che non possano allegare havere facto lo loro potere o promisso lo facto de altri etc. che la dicta Illustrissima Signora donna ysabella con loro consensu et autorita In testimonio publico constituta Inlo tempo dela consignatione dele dicte dute qua In napoli tamquam dotata de paragio debia quietare et liberare lo predicto Serenissimo et Inclito Re don ferdinando et soi heredi et successori dele dicte dote et dela Integra parte porcione legitima et dote de paragio ad ipsa spectante et pertinente deli beni aviti utriusque paterni materni dote materne et legati Et che debia cedere renuntiare et refutare ad ipso Serenissimo et Inclito Re don ferrando et soi heredi et successori omne ragione obligatione et actione che ad ipsa Illustrissima Signora donna ysabella compete o potesse competere In presenti quam In futurum supra ad tucti beni mobili stabili et stati acquisiti et acquirendi aviti utriusque paterni materni dote materne legati et fraterni legitimi et trebellianici et ad omne altra successione heredita et excadentia che ad ipsa Illustrissima Signora donna ysabella quibusvis modo et causa fossero devoluti o dacqua Innante devolvessero tam ex testamento quam ab Intestato et tanto per successione heredita et linea avita utriusque quanto paterna materna et fraterna universali seu particulari et che la dicta quietacione refutacione, cessione et renunciatione po che serra in potesta del dicto Illustrissimo Signore duca de milano suo marito cum eius consensu habia et debia ratificare omologare et acceptare et de novo fare pro maiori cautela per publici Instrumenti valiandi et roborandi cum clausulis et sollempnitatibus oportunis ad consilium sapientis de predicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando et soi heredi et successori: Et per tale observatione deli presenti Capituli pacti et conventione, et de quanto in ipsi se contene lo predicto Serenissimo et Inclito Re don ferrando suo proprio et principali nomine obliga se soi heredi et successori et beni tucti ex una parte et dicti oraturi procuraturi mandatarij, tam procuratorio nomine quo supra quam proprio et principali nomine et Insolidum, obligano se nominibus quibus supra, et lo dicto Illustrissimo Signore Joan Galiaz maria loro principale loro heredi et successori et beni tucti ex parte altera sub pena et ad

penam dupli dicte dotis et dotarii applicanda parti observanti et etc: cum potestate capiendi Constitucione precarii etc. et renunzano ad omne lege privilegij beneficij exceptioni statuti usi, et consuetudine etc. et Jurano ad invicem ali sacrosancto sancti dei evangelii per loro et ciascuno loro de corporaliter toccato predicta omnia vera esse et observare ut superius continetur: et Infede et testimonianza dela verita et cautela de esse parte nominibus quibus supra sono facti et expediti li presenti capituli pacti et conventione: Quibus quidem capitulis. conventionibus et pactis ut predicitur per nos coram eisdem partibus nominibus sepe dictis lectis et publicatis ambe partes ipse, et quelibet ipsarum ratificantes Confirmantes approbantes et acceptantes. capitula conventiones et pacta predicta, ac omnia et singula In eis et quolibet Ipsorum contenta et declarata pro ut ad unamquamque Ipsarum partium quibus supra nominibus spectat et pertinet: volentes propterea partes ipse et quelibet ipsarum nominibus quibus supra supradicta Capitula matrimonialia et omnia et singula in eisdem capitulis contenta et declarata adimplere et observare ac debite exequtioni mandare pro ut promiserunt et tenentur. Juxta ipsorum Capitulorum Seriem et tenorem, dictum felice matrimonium In presentia complurium Illustrium excellentium magnificorum et nobilium marium et mulierum qui et que ad hec convenerant, publice, sollempniter et legitime obtenta et Interveniente licentia et dispensatione Sedis apostolice pro ut liquet per bullas desuper expeditas Inter eundem Illustrem dominum Joannem Galiaz Mariam ducem mediolani per medium predicti Illustris domini hermetis eius fratris ac procuratoris mandatarij, et ad Infrascripta nuncij specialiter deputati ex una parte Et dictam Illustrissimam dominam donnam ysabellam ad invicem Coram nobis contraxerunt per verba, acta mutuo consensum exprimentia de presenti data hinc Inde fide osculo pariter atque pace, Interveniente Sacerdotali benedictione Reverendissimi In Christo patris et domini, domini alexandri carrafe miseratione divina archiepiscopi neapolitani, astantibusque etiamque pluribus Reverendis archiepiscopis: Episcopis et prelatis, et alijs debitis Juris set facti ollempnitatibus observatis, que in contrahendis matrimonijs requiruntur a Jure Juxta morem usum et consuetudinem Sacro Sancte matris ecclesie romane in talibus observatum et observari consuetum. Cuius quidem felicis matrimonij contracti ut predicitur contemplatione et causa, prefati oratores, procuratores, mandatarij et nuncij specialiter deputati procuratorio nomine et pro parte dicti Illustrissimi domini ducis mediolani Coram nobis Infrascriptis notarijs et testibus presentialiter et manualiter ac realiter receperunt et habuerunt In dotem et dotis nomine ac pro dotibus et maritagio dicte Illustrissime domine donne ysabelle a dicto Illustrissimo domino duce calabrie. procuratorio nomine et pro parte dicti Serenissimi et Incliti domini regis ferdinandi dotantis eandem Illustrissimam dominam donnam ysabellam eius neptem de sua propria pecunia et facultatibus eius nomine quo supra dante tradente solvente, et numerante ex causa dotum predictarum, et pro oneribus dicti matrimonij Comode supportandis In una manu ducatos octuaginta mille auri in auro largos boni et Justi ponderis per banchum nobilium heredum quondam ambrosij spanochia et sociorum de Senis neapoli commorantium, et in alia manu Similiter prefati oratores procuratores, mandatarij, et nuncij specialiter deputati quo supra nomine confessi fuerunt. et in veritatis testimonio legitime recognoverunt et Interrogaverunt ad interrogationem eis nomine quo supra sollempniter et legitime factam per dictum Illustrem dominum ducem calabrie procuratorem ut supra Ibidem presentem. et eosdem oratores procuratores et mandatarios exinde Interrogantes se ipsos qui supra nomine recepisse et habuisse a dicto Serenissimo et Inclito rege ferdinando alios ducatos viginti mille auri in auro ad complementum et totalem satisfactionem supradictorum ducatorum Centum mille auri In auro largos boni auri, et Justi ponderis per dictum Serenissimum et Inclitum regem ferdinandum ut predicitur declaratorum pro dotibus dicte Illustrissime domine donne ysabelle eius

neptis ac dari et solvi promissorum dicto Illustrissimo domino duci mediolani ac prefatis oratoribus procuratoribus, et mandatarijs pro eo pro ut in supradictis Capitulis matrimonialibus continetur et est expressum: Renuntiantes expresse predicti oratores procuratores et mandatarij quo supra nomine exceptioni non numerate pecunie: De quibus quidem ducatis Centum milibus auri in auro per dictos oratores procuratores mandatarios et nuncios specialiter deputatos receptis et habitis ut supra, prefati oratores, procuratores, mandatarij et nuncij specialiter deputati, vocantes tenentes et reputantes ac eisdem nomine quo supra plenarie et Integre satisfactum a dicto Serenissimo et Inclito rege ferdinando, sponte predicto die Coram nobis promiserunt et convenerunt procuratorio nomine et pro parte dicti Illustrissimi domini Joannis Galiaz marie ducis mediolani eorum principalis sollempni stipulatione legitime Interveniente eidem Illustrissimo domino duci calabrie procuratori procuratario nomine et pro parte dicti Serenissimi et Incliti domini regis ferdinandi et eidem Illustrissime domine donne ysabelle eius nepti Ibidem presentibus recipientibus et stipulantibus pro se ipsis quo supra nomine et quolibet ipsorum dictorumque Serenissimo et Inclito domino rege ferdinando ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredibus et successoribus dictos ducatos Centum mille auri in auro largos ex causa dotium predictarum ut supra receptos et habitos ex nunc in antea bene et diligenter tenere, custodire, conservare, et salvos facere ad opus ac nomine et pro parte dicti Serenissimi et Incliti domini regis ferdinandi ac Illustrissime domine donne ysabelle eius neptis, ac eorum et cuius libetipsorum heredum et successorum super omnibus et singulis bonis ipsius Illustrissimi domini ducis mediolani eorum principalis. mobilibus et stabilibus presentibus et futuris Ipsosque ducatos Centum mille auri in auro largos boni auri et Justi ponderis Integre et ad plenum In omnem eventum et casum, et in omni successu temporis dare, traddere, solvere, restituere, et assignare ac dari traddi solvi restitui et assignari facere, casibus ac pactis et conditionibus Infrascriptis videlicet Quod si dictum matrimonium dissolvi contingat quod absit morte dicte Illustrissime domine donne ysabelle sine filijs ex dicto matrimonio superstitibus, quod tunc et eo casu dicte dotes dictorum ducatorum Centum mille auri in auro boni auri et Justi ponderis restituantur et earum restitutio solutio et assignatio fiat et fieri debeat prefato Serenissimo et Inclito domino regi ferdinando vel eius heredibus et successoribus, salva et reservata dicte Illustrissime domine donne ysabelle facultate et potestate testandi de dictis dotibus usque ad Integram tertiam partem dotium predictarum tantum: Et ubi et in casu quo dictum matrimonium dissolveretur per mortem eiusdem Illustrissime domine donne ysabelle filijs quod absit non extantibus, et repperiretur esse sui Juris per obitum precedentem dicti Serenissimi et Incliti domini regis ferdinandi eius avi et prefati Illustrissimi domini ducis Calabrie sui patris quod tunc et eo casu predicta Illustrissima domina donna ysabella possit et libere valeat disponere et testari de tota ipsa dote ducatorum Centum mille de auro in auro pro suo arbitrio voluntatis Item ubi et in casu quo dictum matrimonium dissolveretur quod absit per mortem dicti Illustrissimi domini ducis mediolani filijs ex ipso matrimonio existentibus superstite prefata Illustrissima domina donna ysabella, tunc et eo casu dicte dotes ducatorum Centum mille de auro in auro Integraliter restituantur et assignentur, et earum restitutio solutio et assignatio fiat et fieri debeat dicte Illustrissime domine donne ysabelle aut suo legitimo procuratori: Ubi vero et in casu quo dictum matrimonium dissolveretur quod absit per mortem dicte Illustrissime domine donne ysabelle ab Intestato superstitibus filijs ex dicto matrimonio quod tunc viventes succedant et succedere possint et in casu premisso dicto filij superstites sint et esse debeant in dictis dotibus legitimi successores: Et Insuper predicti oratores procuratores et mandatarij ac nuntij specialiter deputati quo supra nomine et pro parte dicti Illustrissimi domini Joannis Galiaz marie corum principalis contemplatione et causa contracti matrimonij supradicti Inter Illustrem

dominum ducem mediolani per medium dicti domini marchionis hermetis et predictam Illustrissimam dominam donnam ysabellam: ac habentes respectum ad dictas dotes ducatorum Centum mille de auro in auro ut supra per eosdem presentialiter et manualiter Juxta Seriem et tenorem Capitulorum matrimonialium predictorum receptos et habitos sponte predicto die Coram nobis constituerunt fecerunt sollempniter et legitime ordinaverunt dicte Illustrissime domine donne ysabelle Ibidem presenti recipienti et stipulanti ut supra In dodarium terzianam et donationem propter nuptias ducatorum triginta trium milium tricentorum triginta trium et tertiis largorum auri In auro super omnibus et singulis bonis prefati Illustrissimi domini ducis mediolani eorum principalis tam mobilibus quam stabilibus statibus habitis, et habendis lucrifiendum petendum percipiendum ac exigendum et consequendum dictum dodarium seu terziariam et donationem propter nuptias dictorum ducatorum triginta trium milium tricentorum triginta trium et unius tercij auri largorum in auro boni auri et Justi ponderis per ipsam Illustrissimam dominam donnam ysabellam super prefatis bonis omnibus predicti Illustrissimi domini ducis mediolani eius mariti mobilibus et stabilibus statibus habitis et habendis per mortem dicti Illustrissimi domini ducis mediolani Ipsa Illustrissima domina donna ysabella eius consorte superstite et in mundo vivente et in omni alio casu et eventu lucrifacionis consequtionis et exactionis Ipsius dodarij seu terziarie et donationis propter nuptias firmis et in eorum robbore et efficacia remanentibus in omnibus supradictis Capitulis matrimonialibus superius de verbo ad verbum descriptis, ac per ipsas partes quibus supra nominibus observandis ad unguem Juxta ipsorum Capitulorum seriem et tenorem, Que quidem Capitula utraque pars mutua stipulatione premissa promiserunt sibi ad invicem observare, pro quibus omnibus et eorum singulis firmiter actendendis adimplendis et efficaciter observandis et segnanter de restituendis traddendis solvendis et assignandis dictis ducatorum Centum mille de auro in auro largis boni auri et Justi ponderis pro dotibus predictis ut predicitur solutis tradditis et assignatis ac de dicto dodario terziaria et donatione propter nuptias, traddenda solvenda et assignanda casibus ac modo et forma premissis et prout in supradictis Capitulis continetur et quod premissa et infrascripta ut supra et infra gesta promissa conclusa et firmata per dictos oratores procuratores mandatarios et nuncios specialiter deputatos quo supra nomine prefatum Illustrem dominum ducam mediolani velut Justum principem decet, ratum gratum et firmum habebit et omnia per ipsos oratores procuratores et mandatarios pro inde acta conclusa et firmata roborabit, et de non contraveniendo vel faciendo dicendo vel opponendo contra premissa vel aliquod premissorum In Judicio vel extra, de Jure vel de facto vel alias quovis modo prefati oratores procuratores et mandatarij ac nuncij specialiter deputati tam procuratorio nomine et pro parte dicti Illustrissimi domini ducis mediolani eorum principalis, quam eorum proprijs privatis et principalibus nominibus ac Insolidum obligaverunt se ipsos quibus supra nominibus dictumque Illustrem dominum ducem mediolani eorumque et cuiuslibet ipsorum heredes et successores ac bona omnia mobilia et stabilia status Civitates terras et bona alia quecumque et in quibuscumque consistentia et cuiuscumque vocabuli appellatione distinta, et etiam ea que sine speciali pacto et obligatione obligari non possunt et in generali obligatione non veniunt dicto Serenissimo et Inclito domino Regi ferdinando abenti ac prefato Illustrissimo domino duci Calabrie eius primogenito et procuratori, ac Illustrissime domine donne ysabelle presentibus recipientibus et stipulantibus ut supra sub pena et ad penam dupli dictorum dotium, et constitutionis dodarii predicti applicanda in casu contraventionis predicto Serenissimo et Inclito domino regi ferdinando et Illustrissime domine donne ysabelle predicte vel eorum et cuiuslibet ipsorum heredibus et successoribus. Que soluta vel non rato semper manente pacto quod rata et firma omnia et singula supradicta et Infrascripta permaneant et quociens annectatur et exigatur quotiens fuerit contraventum Cum potestate capiendi

auctoritate propria sine mandato vel decreto Judicis manu etiam regia armata et militari si expedierit, et solum presentis Instrumenti vigore: predicto Serenissimo et Inclito domino Regi ferdinando, et predicte Illustrissime domine donne ysabelle et cuilibet eorum ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredibus et successoribus expresse concessa et actributa per dictos oratores procuratores et mandatarios quibus supra nominibus In casu contraventionis premissorum et cuiuslibet eorum In casibus predictis et cuiuslibet eorum restitucionis dotium predictarum ac lucrifacionis dictique dodarij seu terziarie ut supra capiendi et retinendi Jure pignorij vel Insolutum, vendendi et alienandi tantum de bonis omnibus ut premictitur obligatis de quibus predictus Serenissimus dominus Rex ferdinandus, et predicta Illustrissima domina donna ysabella seu alter ipsorum aut eorum vel alterius ipsorum heredes et successores In casu contraventionis premissorum et cuiuslibet eorum elegerint et maluerint seu elegerit et moluerit, quod eis sufficiat ad Integram Satisfactionem dotium predictarum nec non dicti dodarij seu terziarie et donationis propter nuptias In casibus predictis ac quolibet eorum donec inde sibi fuerit de predictis dotibus dodario seu terziaria et donatione propter nuptias Juxta formam dictorum Capitulorum solutum et satisfactum, nec non expensis dampnis et Interesse. quas et que pro huiusmodi consequenda satisfactione, predictum Serenissimum dominum regem ferdinandum ac dictam Illustrem dominam donnam ysabellam ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredes et successores In casu contraventionis premissorum et cuiuslibet eorum Incurrere quomodolibet contingerit: que quidem bona ut predicitur obligata, prefati oratores procuratores et mandatarij quibus supra nominibus Constituerunt precario ac nomine et pro parte prefati Serenissimi domini Regis ferdinandi ac prefate Illustrissime domine donne ysabelle ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredum et successorum premissorum occasione tenere ac etiam possidere: Quod precarium liceat et licitum sit eis et unicuique ipsorum ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredibus et successoribus quandocumque decetero voluerint auctoritate propria et sine sollempnitate qualibet etiam sola voluntate revocare et ad se advocare, Et renunciaverunt prefati oratores procuratores et mandatarij nominibus sepe dictis exceptioni doli mali vis metus et In factum rei, predicto modo non geste, et non sic subsequte et facte ut premictitur seu aliter, quam in presenti Instrumento contineatur benefitio restitutionis In Integrum privilegio fori, et quibusvis exceptionibus defensionibus Juribus statutis consuetudinibus et beneficijs alijs quibus, contra premissa vel aliquid premissorum dicti oratores procuratores et mandatarii quibus supra nominibus seu predictus Illustrissimus dominus dux mediolani, eorum principalis a premissorum observantia se quomodolibet tueri possent seu posset. quod que supradicta omnia et eorum Singula vera sunt et firmiter observentur et non contra fiat et fieri actentetur quoquomodo per dictos oratores et procuratores quibus supra nominibus, ac per predictum Illustrem dominum ducem mediolani seu eius heredes et successores Coram nobis per deum et eius sancta quatuor evangelia dicti oratores procuratores et mandatarij quibus supra nominibus proprijs manibus tactis scripturis Juraverunt et Juramenta corporalia prestiterunt: promictentes nihilominus predicti procuratores nominibus quibus supra quod predicta omnia et singula predictus Illustrissimus dominus dux mediolani eorum principalis ratificabit acceptabit et eius proprie manus subscriptione et Sigillo reborabit Infra menses duos a presenti die in antea numerandos: Tenor vero dictorum mandatorum est ut sequitur: In nomine Sancte et individue trinitatis patris filii et spiritus santi gloriosissimeque virginis marie ac beatorum apostolorum petri et pauli tociusque celestis Curie triumphantis. post Immortalis dei Clementium et benignitatem nihil esse quod ad firmandas augendasque principum opes extimationem et gloriam magis accomodatum et necessarium sit, quam ut concorditer, amicoque et sincero animo Inter se sentiat nemo est, qui nesciat, nullamque esse rem aliam que principes conciliare, et in amore retinere facilius possit quam beneficiorum ultro citroque

collatio et demum Sanguinis ipsa coniunctio quod optime agnoscentes Sapientissimi et Invictissimi principes D. D. Ferdinandus dei gratia aragonum et Sicilie Rex et D. Alfonsus de aragonia dux calabrie ipsius Ser. mi domini regis filius primogenitus ex una et Ill. mus D. J. Galiaz maria sforcia Vice comes dux mediolani etc. ex altera parte. queque antea innumerabilia pene. et maxima Inter D. antecessores suos et se extarent beneficia: Sanguinis etiam coniunctione firmata, Nihilominus ut rerum suarum Status qui non inter ultimos Italie recensentur coniunctis artius amborum iuribus atque animis fortius ac diuctius servare possent: novo olim matrimonij vincolo firmare et sancire decreverunt. Et propterea per ipsos Ser. mum dominum regem et Ill. mum dominum ducem calabrie ex una parte, et predictum Ill. mum et ex. mum D. ducem mediolani sive magnificos viros D. Jo. andream Cagnolam J. U. doctorem et q. D. franciscum maletam militem Ill. me et ex. me dominationis sue consiliarios, oratores, mandatarios, et procuratores procuratorio nomine et pro parte eiusdem Ill. mi et ex. mi tunc ducis mediolani parte ex altera, ad Infrascriptas conventiones capitula et pacta deventum fuit: videlicet. Quod predictus Ser. mus dominus rex. et Ill. mus eius primogenitus D. Alfonsus Dux calabrie et uterque eorum curarent et cum effectu facerent quod lll.ma domina ysabella de aragonia predicti Ill.mi et ex.mi ducis calabrie filia legitima et naturalis etate ipsius legitima superveniente. sponsalia contraheret atque firmaret cum Ill.mo et Inclito domino Jo. Galiaz maria sfortia vice comite predicti tunc domini ducis Galiaz primogenito nunc mediolani etc. Duce, et quod in huiusmodi contrahendis sponsalibus accederet parabola voluntas et consensus ipsorum D. Regis et D. Alfonsi ducis Calabrie, et Ill. mo domine Ipolite eius uxoris Et vice versa predicti procuratores nomine quo supra promiserunt et convenerunt prefato Ser. mo Regi et Ill. mo domino duci Calabrie Ibidem presentibus et recipientibus, se ipsos nomine quo supra et predictum dominum tunc ducem mediolani omnino curaturos et cum effectu facturos Quod predictus Ill. is et Inclytus dominus Joannes Galiaz maria sfortia etate ipsius legitima superveniente Sponsalia contraheret atque firmaret cum predicta Ill.ma domina ysabella. Item convenerunt et promiserunt tunc predicti Ser. mus dominus Rex et Ill. mus dominus dux calabrie predictis procuratoribus ibidem nomine quo supra stipulantibus et recipientibus quod in tempore etatis annorum decem ipsius domine ysabelle, eandem dominam ysabellam consignarent in potestatem predicti Ill.mi domini tunc ducis mediolani, et postmodum contentarentur quod in etate legitima contraheretur verum et legitimum matrimonium per verba de presenti et quod postmodum consumaretur ipsum matrimonium Inter dictum dominum Joannem Galiaz mariam sfortiam, et predictam dominam ysabellam per Copulam Carnalem secundum ritum Sancte romane ecclesie, et vice versa predicti procuratores nomine quo supra convenerunt et promiserunt se curaturos et facturos realiter et cum effectu Quod predictus III.mus dominus tunc dux mediolani curaret et faceret realiter et cum effectu Quod in etate legitima predicti Domini Joannis Galiaz marie sfortie et predicte domine ysabelle: predictus dominus Joannes Galiaz maria sfortia sollempniter et legitime matrimonium contraheret cum predicta Ill.ma domina ysabella et per copulam Cornalem, illud inter dictos iugales consumaretur secundum ritum Sancte romane ecclesie ut supra: Item convenerunt et promiserunt dicte partes suis et dictis modis et nominibus stipulantes et recipientes per se se, vel per eorum procuratores et mandatarios solicitare et procurare apud Sedem apostolicam pro habenda oportuna dispensatione super huiusmodi sponsalibus et matrimonio inde legitime contrahendis Inter predictum dominum Joannem Galiaz mariam sfortiam vice comitem et predictam dominam ysabellam: Item quod inter eos huiusmodi sponsalia et matrimonium ut premittitur legitime contrahi et sequi possint sicuti de ijs et alijs plenius et seriosius constat publico documento super inde confecto In Castello novo Civitatis neapolis per dominum Antonellum de petrucijs predicti Ser.mi domini regis Secretarium et notarium publicum, et Jacobum parmensem de

capesanis q. D. Antonij notarij et cancellarij predicti Ill.mi domini tunc ducis mediolani sub anno MCCCCLXXII die XXVI<sup>to</sup> mensis Septembris ad quod relatio habeatur: Modo predictus Ill.mus dominus Joannes Galiaz maria sfortia vice comes dux mediolani etc. certificatus de suprascriptis conventionibus Capitulis et pactis supra memoratis et eorum tenore verbis pariter et effectu et Impetrata ac obtenta ab apostolica Sede apposita licentia et dispensatione: volens actendere et observare ac executioni demandare conventa et Capitulata per predictum Ill.em quondam Dominum Genitorem suum pro maiori firmitate et stabilimento ac augmento statuum utriusque partium predictarum: Et pro conservatione et incremento amoris et benivolentie ipsarum partium Jam diu inter eas vigentium ex huiusmodi Sanguinis coniunctione et affinitate, non valens in presentiarum personaliter interesse executioni predictorum In presentia et cum consensu voluntate et auctoritate Ill.mi et ex.mi D. D. ludovici marie sfortie vice comitis de aragonia ducis bari, ac ipsius Ill.mi domini ducis mediolani curatoris et Gubernatoris ac locumtenentis et capitanei Generalis nec non In presentia magnifici et ex.mi doctoris domini careti de Careto ad presens potestatis Civitatis papie sedentis pro tribunali in loco Infrascripto super quodam Catedra ibi posita et existente quem locum et quam catedram predictus dominus potestas prius et ante omnia quantum est pre Infrascriptis peragens sibi elligit pro eius congruo loco et idoneo tribunali, qui quidem dominus potestas causa prius cognita, et Intellecta hec omnia in utilitatem predicti domini ducis fieri: Juris debita sollempnitate servata suam et officij sui auctoritatem Interposuit pariter et decretum Et certa animi scientia, et nullo Jure vel facti errore ductus sed spontaneis et deliberatis mente proposito et voluntate et libenti quidem animo: Non revocando propterea aliquem suum procuratorem Sed potius confirmando fecit constituit creavitet solempniter ordinavit suum procuratorem actorem mandatarium ac certum et verum nuntium et missum specialem: et quod eorum de Jure melius dici fieri et esse posset Ill. em D. D. Hermetem felicem Sfortiam vice comitem marchionem etc. eius Ill. mi D. ducis fratrem legitimum et naturalem ibi presentem Specialiter et expresse ad procuratorio nomine loco et vice ipsius Ill.<sup>mi</sup> D. ducis constituentis se trausferendum personaliter In Civitatem neapolitanam, et ad conspectum Ser. mi domini regis ferdinandi et Ill. mi D. Alfonsi Calabrie ducis et eiusdem regie Maiestatis primogeniti, et ibi ad omnem ipsorum domini regis et ducis requisitionem et beneplacitum, prelibatam Ill.am D. D. ysabellam ipsius Ill.mt domini ducis filiam legitimam et naturalem nunc ad etatem legitimam et perfectam contraendi matrimonij perventam et constitutam cum consensu parabola et voluntate predictorum dominorum regis et ducis eiusdem domine ysabelle avi et patris per verba de presenti verum et legitimum matrimonium facientia cum anulis aureis loco et vice ipsius D. ducis constituentis disponsandum et verum et legitimum matrimoninm cum ea contrahendum et ipsum Ill. am D. ysabellam in ipsius Ill. mi domini ducis Constituentis veram et legitimam Sponsam et uxorem eccepiens et acceptandum cum sollempnitatibus oportunis in similibus disponsationibus fieri et servari consuetis: et eam ad ipsum dominum constituentem eius futurum maritum honorabiliter traducendum: Item ad procuratorio nomine predicto habendum, recipiendum et acceptandum ac habuisse et recepisse confitendum loco et nomine et vice eiusdem D. ducis constituentis omnem et quamcumque rerum et pecuniarum quantitatem et omne id et totum quam et quod predictus Ser. mus D. Rex et predictus Ill. mus D. Dux calabrie ipsi D. ysabelle future sponse ut supra pro dote et nomine dotis ac bonorum parafrenalium dederint et consignaverint et seu dare, et consignare, aut dari et consignari facere voluerint sive partem sive totum dederint aut dare et consignare voluerint, et de receptis, seu que predictus dominus procurator confexus fuerit recepisse et habuisse, nomine dicte dotis, etiam si non receperit vel habuerit liberam confexionem et fines pro ipso D. constituente et eius nomine solempniter faciendum cum solempnitatibus oportunis: Item ad

acceptandum et stipulandum pro ipso D. constituente et eius nomine quamcumque promissionem et obbligationem ab predictis Ser. mo D. rege et duce calabrie vel ab alia persona pro ipsis domino rege et duce de solvendo eam partem dicte dotis que soluta non foret et solvi restaret. In illo termino seu terminis de quo seu quibus prefato Ill.<sup>mo</sup> D. procuratori melius videbitur et placuerit et cum predictis D. rege et duce calabrie convenerit et exceptioni non numerate et non tradite ac habite dicte dotis et bonorum parafrenalium ad cautelam si et quatenus expedierit sollempniter renunciandum et in omnem casum et eventum restituende vel exigende dicte dotis quod deus Avertat predicte Ill. mo D. ysabelle et eius heredibus et successoribus nomine quo supra de restituendo ipsam dotem solempniter promittendum, et pro predictis omnibus et singulis firmiter actendendis et observandis omnia bona presentia et futura predicti Ill.mi D. ducis constituentis predicte Ill. me D. ysabelle seu pro ea agentibus ac stipulantibus et recipientibus pigneri et ypotece obligandum Et de eis et casu predicto pro dicta domina ysabella se dicto nomine possessorem seu qui constituendum, et pro huiusmodi contractus ac omnium predictorum maiori robore et firmitate observatione ac Implemento Juramentum quodlibet in animam ipsius domini constituentis et sub quocumque verborum genere faciendum et prestandum: Item ad procuratorio nomine predicto predicti Ill.mt D. constituentis post habitam et receptam dictam dotem, sive confessionem etiam obligationem factam respectu portionis dotis realiter non numerate ut supra Si expedierit et super hoc ipse D. procurator requisitus fuerit consentiendum ac consensum et licentiam prestandum prefate Ill.me Domine ysabelle quod possit et valeat predicto Ser.me regi et predicto Ill. mº D. duci eius avo et patri ut supra de suprascripta dote sibi ut supra constituta se tacitam et contentam vocare, et ea propter predictis Ser. mº domino regi et Ill. mo domino duci et quibuscunque eorum heredibus et successoribus fines absolutionem quetacionem liberationem, remissionem refutacionem et pactum de ulterius non petendo, de et pro omni eo et eo tuto quod ullo nunquam future Tempore, ipsa domina donna ysabella dicere petere ei requirere potuisset poterat et posset in bonis avitis et paternis et maternis tam vigore legitime et cuiuscunque ipsius legitime supplementi sibi debiti Jure nature quam aliter, et quacunque alia ratione causa vel occasione etiam incogitata et quocunque alio Jure fines generales et specialites facere cum sollempnitatibus et clausulis debitis necessarijs et oportunis, et in similibus contractibus fieri et apponi solitis tam de consuetudine quam de Jure pro ipsorum contractuum seu distractuum convalidacione et firmitate, et hec omnia et singula suprascripta sub et cum illis pactis modis conditionibus, conventionibus, penis bonorum obligationibus, renuntiationibus, protestationibus, confessionibus et reservationibus, Juramentis, clausulis et sollempnitatibus oportunis de quibus et prout predicto Ill.<sup>mo</sup> D. Hermeti eius procuratori melius videbitur et placuerit: Et generaliter ad omnia alia et singula dicendum, faciendum et exercendum que necessaria fuerint in predictis et quolibet predictorum, tam de consuetudine quam de Jure, et que natura talium contractuum et Instrumentorum exigit et requirit, et ipsemet Ill. mus Dominus constituens per se dicere, facere, et exercere posset, si personaliter adesset, etiam si talia forent que mandatum exigerent magis speciale, daus et concedens, et dedit et concessit, et dat et concedit predictus III. mus D. constituens predicto III. mo D. Hermeti procuratori suo in predictis et circa predicta et quolibet predictorum et eorum occasione et expeditione plenum liberum, amplum et generale mandatum oum plena, libera, ampla et generali administratione, ac etiam speciale et specialiter ubi requiritur in his omnibus et singulis supradictis, et que ad ipsa et quodlibet predictorum qualitercunque pertinere noscuntur: Nec non promictens ac promisit predictus Ill. mus D. constituens predicto Ill.<sup>mo</sup> Domino Hermeti procuratori suo et mihi notario Infrasceipto publice persone ambobus solempniter stipulantibus et recipientibus nomine et vice communi et singulorum quorum Interest vel Intererit seu quomodolibet interesse posset

se perpetuo cunctisque temporibus firma rata et grata habere et tenere omnia et singula suprascripta, et ea omnia et singula que per predictum dominum eius procuratorem, dicta facta promissa obligata et procurata fuerint atque gesta et in nullo aliquo nunquam. futuro tempore contrafacere vel contravenire sub ipotheca et obligatione omnium ipsius Ill. mi domini constituentis bonorum presentium et futurorum Mandans ac mandavit predictus III. mus Dominus Dux Constituens mihi notario Infrascripto quod de predictis unum et plura publica si opus fuerit Tenoris huiusmodi conficiam et conficere debeam Instrumentnm et Instrumenta. Actum in arce papie In cubiculo Ill.mi Domini ludovici marie sfortie vice comitis anno nativitatis, domini nostri millesimo quatrincentesimo octuagesimo octavo. Indictione septima. die lune vigesimo quarto mensis novembris: presentibus Reverendissimo in Christo patri D. federico de aragonia de Sancto Severino III. is q. D. Roberti Episcopo malacensi III. mi D. Galeatio sfortia vice comite de aragonia de Sancto Severino eiusdem Ill. is q. D. roberti Ducali armorum Capitanio Ill. D. comite francisco sforcia q. Ill. B. D. Bosij ducali armorum etc. ac magnifico equite D. Joanne Jacobo vicemala q. D. Joannis Simonis Ducali Seschalco generaliter omnibus testibus notis et idoneis ad suprascripta vocatis et rogatis: Ego Stephanus Guspertus de Cremona D. pauli civis mediolanensis Ill.mi et ex.mi D. Joannis Galiaz marie sfortie vice comitis Ducis mediolani etc. Cancellarius, ac Imperatoria ducalique auctoritate Notarius predictis omnibus dum agerentur interfui et ab eodem III. mo D. Duce Jussus presens Instrumentum confeci et per alium idoneum transtuli feci. In Cuius rei fidem et testimonium Instrumentum ipsum propria manu subscripsi et consueto mei tabellionatus signo munivi: B. Chalcus Ego baptista sfondratus ordinis ducalis cum Juramento actestor vel fidem facio Stefanum Guspertum ante scriptum fuisse et esse bonum Idoneum et publicum notarium et pro idoneo et publico notario haberi tenere et ab omnibus cum cognoscentibus reputari et tractari. Idem dico et actestor ego Joannes andreas Gagnola mediolanensis et ducalis consiliarijs et Infidem et testimonium premissorum me subscripsi: Idem dico et actestor ego Tadeus Vicomercatus ducalis consiliarius, et infidem premissorum me subscripsi: Tenor alterius mandati talis est: In nomine domini amen Cum optatum tempus advenerit ducendam, ad maritum Ill.m et Inclitam D. ysabellam de aragonia Ill.<sup>mi</sup> D. Alfonsi de aragonia Regij primogeniti et calabrie ducis filiam quo Ser. mum D. D. ferdinandum dei Gratia Sicilie etc. Regem eius avum paternum, et predictum III.m D. Ducem calabrie eius patrem exponenda et numeranda est. dos inter ipsos Ser. mum D. Regem et ducem calabrie, ac Ill. mum dominum Jo. Galiaz mediolani ducem etc. conventa: Iccirco predictus Ill. mus dominus Dux mediolani tenore huius publice Instrumenti, in presentia et cum consensu et auctoritate Ill mi domini ludovici marie sfortie vice comitis Ducis barij etc. eius patrui curatoris locumtenentis et capitanei generalis, nec non In presentia magnifici et eximij doctoris D. carreti de carreto ad presens honorantis potestatis Civitatis papie sedentis pro tribunali in loco Infrascripto super quadam Cathedra ibi posita et existente quem locum et quam cathedram predictus D. potestas prius et ante omnia, quantum est pro Infrascriptis omnibus et singulis peragendis, sibi elegit et eligit pro eius congruo loco et idoneo tribunali : qui quidem D. potestas tamquam Judex ordinarius, causa prius cognita et Intellecta rem ipsam in beneficium predicti Ill.mi D. Ducis mediolani perventuram, Juris debita sollempnitate servata, suam et officij sui auctoritatem Interposuit pariter et decretum sponte et ex certa animi scientia et non per aliquem errorem Juris vel facti: Non revocando propterea tacite vel expresse aliquem procuratorem suum. Sed potius confirmatione Ill.m et ex.m D. Hermetem felicem sfortiam Vice Comitem marchionem etc. eius ex tie fratrem et Ill.m D. Jo. franciscum de aragonia de Sancto Severino Cayatie comitem et predicti Ill.mi D. ducis armorum etc. filium quondam Ill.i domini Roberti fecit constituit creavit et ordinavit

et facit, constituit creat et ordinat suos veros et certos nuntios procuratores et mandatorios et quicquid eorum melius dici et esse potest et quemlibet eorum insolidum. Ita quod unus eorum inceperit alter mediare prosequi et firmare posset, nec preocupantis melior conditio sit specialiter et expresse, ad procuratorio nomine ac nomine loco et vice ipsius Ill. mi et ex. mi D. ducis constituentis se transferendum personaliter neapolim et a predictis Ser. mo D. Rege et Ill. mo D. duce Calabrie habendum recipiendum et acceptandum ac habuisse et recepisse confitendum loco nomine et vice eiusdem Ill.mi D. ducis constituentis omnem et quamcunque rerum et pecuniarum quantitatem, et omne id et totum quam et quod predicti Ser. mus D. Rex et Ill. mus D. Dux calabrie eidem Ill me D. ysabelle future sponse ut supra pro dote, et nomine dotis et bonorum parafrenalium dederint et consignaverint et seu dare et consignare aut dari et consignari facere voluerint sive partem sive totum dederint aut dare et consignare sive dari et consignari facere voluerint: Et de receptis sive que prefati domini procuratores confessi fuerint expresse et habuisse nomine dicte dotis, etiam si non receperint vel habuerint, liberam confessionem et fines pro ipso domino constituente et eius nomine sollempniter faciendum cum sollempnitatibus oportunis. Item ad a cceptandum et stipulandum pro ipso domino constituente et eius nomine quamcunque promissionem et obligationem a predictis Ser. mo D. Rege et duce Calabrie vel ab alia persona pro ipsis de solvendo eam partem dicte dotis que soluta non foret et solvi restaret in illo termino seu terminis de quo seu quibus predictis Ill. bus dominis procuratoribus melius videbitur, et placuerit et cum predictis D. Rege et duce Calabrie se convenerint et exceptioni non numerate et non traddite ac habite dicte dotis, et bonorum parafrenalium ad Cautelam, si et quatenus expedierit, sollempuiter renuntiandum, et in omnem casum et eventum restituende vel exigende dicte dotis, quod deus avertat, predicte Ill.me D. ysabelle et eius heredibus et successoribus nomine quo supra de restituendo ipsam dotem sollempniter promictendum et pro predictis omnibus et singulis firmiter actendendis et observandis omnia bona presentia et futura predicti Ill.mi D. ducis constituentis prefate Ill.me D. ysabelle seu pro ea agentibus ac stipulantibus, et recipientibus pigneri et ipothece obligatione, et de eis casu predicto, pro dicta domina ysabella, se dicto nomine possessorem seu quasi constituendum, et pro huiusmodi contractus ac omnium predictorum maiori robore, et firmitate observatione et Implemento Juramentum quodlibet in animam Ipsius D. constituentis, et sub quocunque verborum genere faciendum et prestandum Et Generaliter ad omnia alia et singula dicendum faciendum et exercendum que necessaria fuerint in predictis et quolibet predictorum tam de consuetudine quam de Jure, et que natura talium contractuum distractuum, et Instrumentorum exigit et requirit, et ipsemet Ill.mus dominus constituens per se dicere facere, et exercere posset, Si personaliter adesset, etiam si talia forent, que mandatum exigerent magis speciale Dans et concedens ac dedit et concessit dat et concedit predictus Ill.mus dominus constituens predictis Illustribus dominis Hermeti et Comiti Cayacie procuratoribus suis in predictis et circa predicta et quolibet predictorum, et eorum occasione, et expeditione, plenum liberum et generale mandatum cum plena libera ampla et generali administratione ac etiam speciale et specialiter ubi requiritur in his omnibus et singulis supradictis et que ad ipsa et quodlibet predictorum qualitercunque pertinere noscuntur, Nec non promictens ac promisit predictus Ill. mus dominus constituens predicto Ill. domino Hermeti et comiti Cayacie procuratoribus suis et mihi notario Infrascripto publice persone sollempniter stipulantibus et recipientibus nomine et vice omnium et singulorum quorum Interest vel Intererit seu quomodolibet Interesse posset se perpetuo cunctisque temporibus firma, rata et grata habere et tenere omnia et singula suprascripta, et ea omnia et singula, que per predictos dominos eius procuratores dicta facta promissa obligata et procurata

fuerint atque gesta et in nullo aliquo unquam tempore contrafacere vel contravenire sub ypotheca et obligatione omnium ipsius Ill.mi domini constituentis bonorum presentium et futurorum. Mandans et mandavit prefatus Ill.mus dominus Dux constituens mihi notario Infrascripto, quod de predictis unum et plura publica si opus fuerit tenoris huiusmodi conficiant et conficere debeant Instrumentum et Instrumenta: Actum in arce papie in cubiculo predicti Ill.mi domini ludovici marie sfortie Vice comitis anno nativitatis domini nostri M°CCCCLXXXVIIJ Indictione septima. die Vero lune XXIIIJ mensis novembris: presentibus R.mo In Christo patre D. federico de aragonia de Santo Severino Episcopo maleacensi filio quondam Ill. domini Roberti Ill. domino Galeatio de aragonia de Santo Severino sfortia Vicecomite Ducali armorum capitaneo filio quondam predicti D. Roberti Ill. D. Comite francisco sfortia ducali armorum etc. filio quondam Ill. is domini Bosij sfortie, et magnifico equite domino Jo. Jacobo Vincemala ducali Sexchalco generali filio quondam domini Jo. Simionis omnibus testibus notis et Idoneis ad suprascripta vocatis et rogatis: Ego Stefanus Guspertus de Cremona domini Pauli civis mediolanensis Ill.<sup>mi</sup> et ex.<sup>mi</sup> domini Joannis Galiaz marie sfortie Vicecomitis ducis medioIani cancellarius ac imperatoria ducalique auctoritate, notarius predictis omnibus dum agerentur Interfui, et ab eodem Ill.mo domino duce iussus presens Instrumentum confeci et per alium ydoneum scribi feci. In cuius rei fidem et testimonium Instrumentum ipsum propria manu subscripsi et consueto mei tabellionatus signo munivi. B: Chalus Ego baptista Sfondratus ordinis ducalis cum Juramento actestor et fidem facio Stefanum Guspertum fuisse et esse ydoneum bonum et publicum notarium, et pro idoreo et publico notario haberi teneri et ab omnibus eum cognoscentibus reputari et tractari: Idem dico et actestor ego Jo. andreas cagnola doctor mediolanensis et ducalis consiliarius In testificatione premissorum scripsi propria manu: Idem dico et actestor ego tadeus vicomercatus J. Utriusque doctor ducalisque consiliarius, et In fidem premissorum scripsi manu propria: Alii mandati tenor est ut sequitur Joannes Galiaz maria sfortia vice comes Dux mediolani etc. papie anglerieque comes ac Genue et cremone Dominus: Virtutum omnium: quibus principes illustrantur Illud splendidissimum offitium semper esse putavimus quod a beneficentie et liberalitatis fonte manaret, hoc ab ipsa natura nobis ingenitum Illustrissimorum maiorum nostrorum exempla Ita confirmarunt: ut hac liberalitatis laude potissimum excellere cupiamus, Cuius rei cum ab ineunte pueritia vel erga ignotos clarissima documenta prebuerimus, nunc in congruum foret, et ab Ingenio nostro prorsus alienum nisi erga Ill. mam dominam ysabellam Sponsam nostram Carissimam cuncta liberalitatis munera persolverimus Quam non modo ob generis regij Splendorem: Sed etiam ob excellentissimas animi et corporis dotes quibus mirabiliter pollet, haud secus ac vitam propriam diligimus, Inter cetera vero liberalissime voluntatis et benivolentissimi animi officia: que in eam prestituri sumus non omictendum esse duximus dotis augmentum seu dodarium, quod a magnanimis principibus in coniuges deferri solet. Id ut ei certissimum fiat priusquam ad nos deducatur, ex certa Scientia et de nostre potestatis plenitudine, ac omnibus modo Jure via et forma quibus melius et validius possumus de consensu licentia auctoritate et parabula Ill. mi domini ludovici patrui Curatoris locumtenentis et capitanei nostri Generalis Ill.<sup>m</sup> dominum Hermetem mariam sfortiam vice comitem fratrem nostrum amantissimum, nec non Magnificum dominum Joannem franciscum de aragonia Sanseverinatem ex prefectis nostris militaribus ac utrumque eorum In solidum mandatarios nuntios et procuratores nostros et quicquid melius dici et esse potest, facimus constituimus et creamus nulli alij mandato nostro derogantes: Eis ac utrique eorum tam simul quam divisim, Jus et potestatem facientes augmentum dotis seu dodarium ad summam tertij pluris dicte dotis predicte domine sponse nostre nomine nostro promictendi et constituendi cum obligationibus pactis

conventionibus, et Juramentis propterea necessarijs. Quemadmodum nominato domino fratri nostro et ipsi Comiti videbitur ac placuerit: Quibus in predictis amplissimum et generale mandatum damus, concedimus et Impartimur ea omnia agendi, promictendi, prestandi, et obligandi que nosmet si adessemus agere promectere prestare et obligare possemus, etiam si talia essent que magis speciale mandatum exposcerent, promictentes in fide legalis principis ea omnia que predicti mandatarij nostri tam simul quam divisim ut supra circa predicta egerint et polliciti fuerint, rata et firma habere actendereque et servare ac adimplere Sub ypotheca et obligatione bonorum nostrorum omnium In quorum testimonium presentes fieri et registrari Jussimus, nostrique sigilli Impressione muniri Datum Viglievani die ultimo novembris MoCCCCLXXXVIIJ Jo. Galeaz maria Dux mediolani. ludovicus: B. Chaleus — Tenor vero Bulle apostolice dispensacionis talis est: Innocentius Episcopus Servus Servorum dei. Dilecto filio nobili viro Joanni galiaz marie sforcie duci mediolani, et dilecte In Christo filie nobili mulieri ysabelle de aragonia Salutem et apostolicam benedictionem oblate nobis nuper pro parte vestra peticionis seriem continebat Quod cum olim Carissimus in christo filius noster ferdinandus Rex Sicilie citra farum Illustris et dilecti filii nobiles viri Alfonsus de aragonia dux calabrie eiusdem regis primogenitus Cuius tu dilecta in Christo filia ysabella nata existis, et quondam Galeaz maria sforcia Dux mediolani tuus dilecte fili Joannes Galeaz genitor, et ludovicus sforcia Bari dux patruus alijque patrui et consanguinei vestri ad conservandam duplicandam et augendam affinitatem, caritatem amicitiam et unionem Inter eosdem Regem et ducem calabrie, et te ac genitorem tuum ducem Mediolani, aliosque vestros predictos vestrasque domos et familias hactenus vigentem desiderarent vos Invicem matrimonialiter copulari at asseretur felicis recordationis Sixtum papam IIIJ, predecessorem nostrum, cum pro eo quia Invicem secundo consanguinitatis gradu coniuncti estis, huiusmodi desiderium adimpleri non posset, dispensacione apostolica desuper non obtenta, vobiscum ex premissis et certis alijs rationabilibus causis eidem predecessori tunc expressis ut matrimonium Invicem contrahere, et in eo postquam contractum foret remanere possitis, per quasdam suas litteras In forma brevis oportune dispensasse, vos tunc Infra pubertatis annos constituti per legitimos procuratores matrimonium seu verius sponsalia per verba de futuro contraxistis, aut Rex et duces predicti respective vestris nominibus contraxerunt, que etiam postquam ad pubertatis annos pervenistis saltem tacite rata et grata habita fuisse diversimode forsan dici possent: Cupitisque Jam etate nobis suffragante legitima huiusmodi Regis Ducum et aliorum consanguineorum vestrorum pariter et vestrum desiderium pro conservanda ut predicitur mutua benivolentia et Caritate statuum hinc inde manutentione et Italice pace ad fidei catholice ab Infidelibus Turcis faciliorem defensionem et romane ecclesia exaltacionem ulterius adimplere, et ad matrimonij huiusmodi solempnizationem et consumationem devenire Idque facere posse dubitatis, quia ut asseritur dicte littere predecessoris prefati que super dicta dispensatione confecte asserebantur diligenter que super non reperiuntur nec illarum apud eiusdem predecessoris secretarios extat regestrum aliquod dubitatisque ne forsan vel obtente non fuerint, vel si fuerunt obtente, ne perdite sint et dum expediret haberi non possint quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut nobis super hoc de oportune dispensationis gratia providere de benignitate apostolica dignaremur: Nos Igitur actendentes quod apostolice sedis circumspecta benignitas salutis operibus quantum cum deo potest semper Intenta Indulta sibi apostolice potestatis plenitudine, quam non ab homine optinet sed a deo presertim erga sublimes personas nobilitate conspicuas deo et eidem sedi devotas, locorum personarum et temporum qualitate et conditione pensatis Interdum canonum mitigando rigorem quod negat Juris severitas de gratia sue benignitatis Indulgere consuevit pro

ut in domino conspicit salubriter expedire Et premissis et alijs nobis expositis causis, si forsan dispensacio predicta a dicto predecessore obtenta non foret, vos et vestrum quemlibet ab excomunicationis sententia et alia qualibet censura lata a Jure in talia facientes si quando sic contrahendo forsitan Incurristis auctoritate apostolica presentium tenore absolvimus et penitus liberamus: Et dummodo tu dilecta in Christo filia ysabella propter hoc rapta non fueris nobiscum ut matrimonium Invicem de novo contrahere, ut in illo postquam contractum fuerit remanere libere et licite valeatis auctoritate apostolica presentium tenore, et ex certa nostra Scientia dispensamus suscipiendam ex huiusmodo matrimonio prolem legitimam nuntiantes: Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis liberationis et dispensationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Siquis autem hoc actemptare presumpserit Indignationem omnipotentis dei ac beatorum petri et pauli apostolorum eius se noverit Incursurum: Datum Rome apud Sanctum petrum Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo pridie Kal. decembris Pontificatus nostri Anno Quinto: Hic balbanus L. Janua. Tenor vero procuracionis et mandati factus per dictum Ser. mum et Inclitum dominum Regem ferdinandum dicto Illustrissimo domino Duci calabrie sequitur et est talis.

In dei nomine amen: Anno nativitatis domini nostri Jesu Christi M°CCCCLXXXVIIJ die XXIJ mensis decembris VIJ<sup>®</sup> Indictionis, pontificatus Sanctissimi domini domini Innocentij Divina providentia pape octavi anno quinto: Noverint universi quod predicto die nobis infrascriptis notario et testibus personaliter accersitis ad regium castellum novum Civitatis neapolis et dum essemus Ibidem ante conspectum Ser.mi domini don ferdinandi de aragonia dei Gratia Regis Sicilie hierusalem etc. sistentis in quadam Camera eiusdem castelli: Qui quidem Ser. mus et Inclitus dominus rex ferdinandus asseruit coram nobis se disposuisse solvere et assignare Ill. domino hermeti felici marie sforcie vice comiti marchioni etc. fratri utrinque coniuncto Ill.<sup>mi</sup> et potentissimi domini Joannis Galiaz marie sforcie vice comitis ducis mediolani papie anglerieque comitis ac Janue et cremone domini etc. Et ex¹ domino Joanni francisco de aragonia de Sancto Severino comiti Cayacie etc. oratoribus procuratoribus mandatarijs et nuncijs specialiter deputatis, dicti Ill.mi domini ducis mediolani ducatos octuaginta mille auri in auro boni auri et Justi ponderis de summa ducatorum centum mille auri in auro largorum predictorum Ser. mum regem dominum ferdinandum predicto Ill. mo domino duci mediolani ac dictis oratoribus, et procuratoribus eius nomine dari et solvi promissorum In dotem ac pro dotibus Ill. me domine ysabelle de aragonia eius neptis ac filie legitime et naturalis Ill. mi domini don alfonsi de aragonia ducis calabrie primogeniti eiusdem Ser. mi et Incliti domini regis ferdinandi Contemplacione et causa felicis matrimonij sollempniter et legitime contrahendi ac noviter contracti Inter dictos Ill. em dominum ducem mediolani et III. am dominam donnam ysabellam per medium eiusdem III. marchionis hermetis Juxta tenorem et continentiam capitulorum matrimonialium Inde Initorum et confirmatorum ac Instrumenti publici exinde confecti per manus nostri Infrascripti notarij continentiam et tenorem, et de reliquis ducatis viginti milibus auri in auro largis ad complementum dictarum dotium dictorum ducatorum Centum mille similiter dictum Ill.em dominum ducem mediolani ac eius predictos oratores et procuratores eius nomine cautelare per Instrumentum publicum ex causa ac resta dotium predictarum solvendis et assignandis per eundem dominum regem ferdinandum dicto Ill. mo domino duci mediolani, Infra annum unum Juxta dictorum Capitulorum matrimonialium seriem et tenorem: nec non similiter cautelare prefatum Ill. em dominum ducem mediolani ac predictos oratores et procuratores nomine quo supra per publicum Instrumentum de quadam promissione per dictum Ser. mum et Inclitum dominum regem ferdinandum dictis oratoribus et procuratoribus quo supra nomine facta videlicet quod ubi dicta Ill.ma domina donna ysabella habilitatur Juxta tenorem dictorum capitulorum per dictum dominum regem donantem. quod possit testari de tercia parte dictarum dotium Intelligatur, quod in casu presenti matrimonij per mortem dicte Ill.me domine ysabelle superstite dicto Ill.me domino duce mediolani sive filijs ex dicto matrimonio superstitibus, quod eadem tercia pars dictarum dotium cedat in lucrum dicti domini ducis mediolani sui viri Itaque habilitacio testandi dicte tercie partis dictarum dotium et potestas in hoc eidem Ill.me domine donne vsabelle actributa confundatur, convertatur, et transferatur et Intelligatur in dictum lucrum, adeoque unum et Idem censeatur, et quod non possit diversimode pro duabus tercijs partibus, sed tantumodo pro una tercia parte intelligi et subandiri Item tenorem et continentiam cuiusdam albarani exinde per dictum dominum regem dicto Ill. mo domino duci mediolani facti, et sua propria manu subscripti. Itaque quandocunque contingerit casus ut supra et dictum originale albaranum non Inveniretur quod stetur Insercioni et declaracioni Insius ponendi et inferendi In Instrumento faciendo de predictis Intelligendo tamen idem disponi et quod disponatur quantum ad lucrum dicte tercie partis, etiam in casu quando ipsa donna ysabella moriretur sine filijs, superstite predicto domino duce mediolani et repperiretur effecta sui finis per mortem quod absit, avi et patris, cum. s. de tota et integra dote eidem testari et disponere permictitur, Et non valens predictus Ser. mus et Inclitus dominus Rex ferdinandus ad predicta et Infrascripta personaliter Interesse, propter eius Indisposicionem: Confisus Igitur plenarie ab experto de fide prudentia virtutibus et sagacitate prefati Ill.mi domini don alfonsi de aragonia ducis calabrie eius primogeniti. Ipsum videlicet dominum ducem Ibidem presentem et onus huiusmodi mandati et procurationis In se sponte et voluntarie suscipientem sponte predicto die In nostrorum Infrascriptorum notarij et testium presentia omni meliori via modo forma et Jure quo vel quibus melius, aptius, cautius validins et de Jure fieri posset et debet. fecit constituit ac sollempniter et legitime creat et creavit suum verum Carum legitimum et Indubitatum procuratorem mandatarium, actorem factorem et Infrascriptorum negotiorum cestorem, ac certum et Indubitatum nuncium specialem, Ita quod specialitas generalitati non deroget, nec e contra, et quocunque alio modo et nomine poterit melius et efficacius pro cautela ac de Jure censeri: cum omni qua convenit ad Infrascripta plenitudine potestatis: ad ratificandum confirmandum et approbandum et debite exequtioni mandandum nomine et pro parte dicti Ser.mi et incliti domini regis ferdinandi, omnia et singula. Capitula matrimonialia et contenta in eis Juxta ipsorum Seriem et tenorem ut supra Inita et firmata. Inter eundem dominum regem constituentem tam pro se quam nomine et pro parte dicte Ill me domine donne ysabelle eius neptis, et prefatos oratores procuratores et mandatarios quo supra nomine nec non solvendum traddendum et assignandum presentialiter et manualiter numerandum et ad uberiorem cautelam per banchum heredum quondam ambrosij spannochi et sociorum de Senis consignari faciendum eisdem oratoribus procuratoribus et mandatarijs quo supra nomine ducatorum octuaginta mille de auro in auro largos boni auri et Justi ponderis de summa dictorum ducatorum centum mille auri in auro dotis nomine ut predicitur dari et solvi promissorum ipsisque solutis tradditis et assignatis seu in actu solutionis Ipsorum recipiendum et stipulandum Cautelas inde debitas et oportunas Juxta tenorem et continentiam dictorum capitulorum matrimonialium ab oratoribus et procuratoribus quo supra nomine, et per eos similiter nomine quo supra constitui faciendum et ordinandum dicte Ill.me domine donne ysabelle dodarium terziariam et donationem propter nuptias Juxta formam tenerem et continentiam dictorum Capitulorum matrimonialium: Item similiter recipiendum et stipulandum nomine et pro parte Ser. mi domini regis ferdinandi constituentis a dicta Ill.ma domina donna ysabella eius nepte quietacionem

et liberationem de dictis dotibus ut supra assignandis ac cessionem imputationem, et renunciationem per dictam III.am dominam donnam ysabellam faciendam de omnibus Juribus obligationibus et actionibus sibi competentibus et competituris sub omnibus bonis mobilibus et stabilibus statibus acquisitis et acquirendis avitis utriusque paternis maternis, fraternis, dotibusque maternis legatis, et signanter legatis sibi factis per recolende memorie III. am dominam ypolitam mariam sforciam vice comitem ducissam calabrie eius matrem ac legitimis et trebellionicis a quibuscunque alijs successoribus heredibus et excadencijs sibi quibusvis modo et causa devolutis et devolvendis tam ex testamento quam ab intestato: Et etiam ratione successionis hereditatis et linee avitorum utriusque quam paterne maternè et fraterne universalis seu particularis, nec non et promissionem ratificationis et confirmationis dicte quietacionis cessionis et renunciacionis per eandem Ill.m dominam donnam ysabellam faciende. cum fuerit in posse dicti Ill.mi domini ducis mediolani eius mariti cum eius consensu et auctoritate Et Insuper cautelandum et Cautos faciendum in amplissima forma et cum clausulis pactis, et renunciationibus oportunis, et expedientibus sicut convenerint per Instrumentum publicum. obligationes et promissiones super inde conficiendum nomine et pro parte dicti Ser.mi domini regis ferdinandi prefactum dominum ducem mediolani ac eius predictos oratores et procuratores quo supra nomine de dictis ducatis viginti milibus auri in auro largis boni auri et Justi ponderis ut predicitur ad solvendum restantibus, et per dictos oratores quo supra nomine recepisse et habuisse confitendis In Instrumento dotali, exinde conficiendo solvendis tamen per dictum dominum regem vel eius heredes et successores Infra annum unum occasione residui predicte dotis et Juxta tenorem Capitulorum predictorem matrimonialium: Similiterque cautelandum procuratorio nomine quod prefatum Ill. em dominum ducem mediolani, et dictos oratores procuratores et mandatarios qui supra nomine de supradicta promissione, per ipsum Ser." dominum regem ut predicitur facta videlicet quod ubi dicta Ill.ma domina ysabella habilitatur Juxa tenorem dictorum Capitulorum per dictum dominum regem dotantem, quod possit testari de tercia parte dictarum docium Intelligatur quod in casu soluti matrimonij supradicti per mortem dicte Ill.me domine ysabelle superstite dicto domino duce mediolani sine filijs ex dicto matrimonio superstitibus, quod eadem tercia pars cedat In lucrum dicti Ill. mi domini ducis mediolani sui viri. Itaque habilitatio testandi dicte tercie partis et potestas in hoc eidem Ill. me domine ducisse actributa confundatur convertatur transferatur et Intelligatur In dictum lucrum adeo quod unum et Idem censeatur, et quod nen posset diversimode pro duabus tertijs partibus: Sed tantumodo pro una tercia parte intelligi, et sub audiri, Juxta tenorem et continentiam supradicti albarani. Intelligendo tamen Idem disponi: et quod disponatur quantum ad lucrum dicte tercie partis etiam in casu quando Ipsa domina ysabella moriretur sine filijs superstite prefato domino duce mediolani et reperietur effecta sui Juris per mortem avi et patris quod absit cum.... et de tota et Integra dote eidem testari et disponere permictitur, et Insupur prefactus Ser.s dominus rex ferdinandus dedit tribuit et concessit predicto Ill.<sup>mo</sup> don Alfonso duci calabrie procuratori ut supra, plenam largam generalem et generalissimam licentiam et facultatem obligandi se heredes et successores bona res et Jura sua, et ut supra una cum predicto Ser.mo domino rege pro predictis et Inpredictis et circa predicta omnia et singula et quolibet predictorum Et de predictis omnibus et eorum singulis fieri rogandum et faciendum, publicum seu publica Instrumenta cum obligatione dictorum oratorum procuratorum et mandatariorum proprio et principali nomine quo supra nomine, et dicti Ill. mi domini ducis mediolani eorum principalis suorum heredum et successorum ac bonorum mobilium et Inmobilium statuum Civitatum terrarum et locorum. et Jurium quorumcunque et cum omnibus alijs obligationibus promis-

sionibus pactis declarationibus, renunciationibus et Juramentis, que ad Cautelam dicti Ser.mi domini regis ferdinandi et dicte Ill.me donne ysabelle et suarum heredum et successorum spectant et pertinent ac spectare et pertinere videbuntur, Et ad obligandum Ipsum Ser.m et Inclitum dominum regem ferdinandum eiusque heredes et successores et bona sua omnia mobilia et Inmobilia statum Civitates terras castra et loca et Jura quecunque dictis oratoribus quo supra nomine et dicto Ill.mo domino duce mediolani principali, et suis heredibus et successoribus, et proinde fieri faciendum publicum seu publica Instrumenta cum omnibus alijs promissionibus pactis cautelis et Juramentis pro ut negotij facta requirunt: dans et concedens dictus Ser.s dominus rex ferdinandus eidem Ill.mo domino duci suo procuratori et mandatario et nuntio speciali plenam generalem et Generalissimam liberam ac omnimodam et plenariam potestatem ac plenum liberum speciale et specialissimum mandatum predicta omnia, et eorum singula ac dependencia emergencia annexa et connexa ex eis libere et cum omni expeditione faciendi, tractandi, et exquendi, et generaliter omnia alia et singula faciendi que in predictis et quolibet predictorum, necessaria fuerint ac etiam oportuna, Et que quolibet verus et legitimus procurator omnia ad hec plena potestate suffultus facere potest et debet si premissis omnibus et singulis personaliter Interesset etiam si talia forent que mandatum exigerent propterea magna speciale quam presentibus est expressum promictens fideiubens et se sollempniter obligans predictus Ser. s dominus rex ferdinandus sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et Inmobilium statuum presentuum et futurorum, pro dicto domino duce suo procuratore se ratum gratum habiturum, et firmum omne totum et quicquid per dictum dominum ducem suum procuratorem In predictis et quolibet predictorum actum factum promissum et procuratum fuerit sive gestum ac agetur et fiet, mihi Infrascripto notario publico tamquam autentice et publice persone presenti et predicta omnia et eorum singula pro parte eiusdem Ser, mi domini regis constituentis et suorum heredum et successorum ac dicti Ill.mi domini ducis mediolani ac omnium et singulorum quorum et cuius Inde Interest et Interesse poterit In futurum certitudinem et cautelam ac plenam fidem. In cuius rei testimonium acta fuerunt hec in castello novo Civitatis neapolis et proprie in aula dicti domini regis ferdinandi anno die mense et indictione pontificatu et loco predictis presentibus ex. mo domino alberico carrafa de neapoli Comite marigliani: mag.co Joanne pontano dicti domini regis ferdinandi Secretario domino Joanne monsolino de neapoli equite berardino carazulo et Joanne nauclerio de neapoli testibus ad premissa vocatis habitis et specialiter rogatis.

Unde ad futuram rei memoriam et prefati Ser.<sup>mi</sup> et Incliti domini Regis ferdinandi ac Ill.me domine donne ysabelle eorumque heredum et successorum et cuiuslibet Ipsorum ac dicti Ill.<sup>mi</sup> domini ducis mediolani et suorum heredum et successorum Certitudinem et cautelam ac plenam fidem et omnium et singulorum aliorum quorum et cuius Inde Interest et poterit Interesse. Acta stipulata et publicata fuerunt hec omnia superius declarata cum annotacione et Insercione supradictorum capitulorum Inhitorum et firmatorum et publicatorum die mense anno Indictione loco et pontificatu predictis ac presentibus dictis testibus ut superius continetur et cum Insercione et descripcione dictarum procuracionum et mandatorum dicti Ill.mi domini ducis mediolani ac bulle dispensacionis matrimonij firmati ut supra et procure et mandati dicti Ser. mi et Incliti domini regis ferdinandi Inter partes predictas in Regio castello novo Civitatis neapolis et proprie in quadam Salecta habitacionum Ser. mo et Inclite domine donne Joanne de Aragonia dev gracia Regine Sicilie et hierusalem consortis Ser.mi et Incliti domini Regis ferdinandi et Eadem regina presente Sub Anno die mense. Indictione. loco et pontificatu predictis presentibus Illustribus Spectabilibus et magnificis Viris Guillelmo de Sancto Severino Comite capudacij, Jacobo caraczulo Comite burgensie, Scipione pandono Comite Venafri,

Baptista sfondrato cremonensi U. J. doctore ducali consiliario et oratore, Joanne Andrea cagnola U. J. doctore mediolanensi ducali consiliario, thadeo de Vicomercato U. J. doctore ducali consiliario, Joanne augustino calco mediolanensi ducali oratore, Joanne de marinis U. J. doctore oratore Januensi, Joanne francisco oliva ducali cancellario et nuncio, Andrea mariconda neapolitano U. J. doctore. Regio consiliario et Vice prothonotario, Julio de Scortiato U. J. doctore. Regio consiliario et magni camerarij locumtenente, Antonio cappello U. J. doctore Regio consiliario et auditore, Carulo de rogerio de salerno U. J. doctore Regio consiliario, Corrado curiali U. J. doctore Regio consiliario et auditore, Geronimo sperandeo neapolitano U. J. doctore Regio consiliario et ducali auditore, Masio aquosa Regio scriba, Joanne nauclerio de neapoli Regio scriba, Antonio fiodo de Surrento Regio scriba testibus ad premissa vocatis habitis et specialiter rogatis.

Supradicta Capitula. superius Inserta transumptata et declarata fideliter de verbo ad verbum. Inter partes predictas quibus supra nominibus conclusa Inhita firmata et stipulata fuerunt Inter ipsorum seriem et tenorem die XXJº mensis decembris septime Indictionis M°CCCCLXXXVIIJ pontificatus Sanctissimi domini nostri pape Innocentij octavi Anno quinto. in Regio castello novo Civitatis neapolis et proprie in sala magna dicti Castelli pro cautela Ipsarum partium quibus supra nominibus et cuiuslibet ipsarum ac earum et cuiuslibet earundem heredum et successorum presentibus. Illustribus excellentibus spectabilibus et magnificis viris. Antonio de Aragonia de picholominibus duce amalfie Comite Celani et huius regni Sicilie magistro Justitiario. Jacobo caraczulo Comite burgensie et huius regni cancellario. Andrea Mattheo de aquaviva Marchioni martine huius regni magno senescallo. Alfonso de davolos marchione piscarie et huius regni magno camerario. Marcho Antonio morosino oratore Ill. me dominacionis Venetorum. Baptista sfondrato cremonensi ducali consiliario et oratore. Joanne augustino Calco mediolanensi ducali oratore. petro victori oratore excelse rey publice florentine Joanne de marinis U. J. doctore oratore Januensi. Baptista ben de deo U. J. doctore oratore Ill.<sup>mi</sup> domini ducis ferrarie. Semonetta belprato milite et oratore. Guillelmo de santo severino Comite cupadacij. Scipione pandono Comite Venafri. loysio de Jesualdo Comite concie. Joanne Jacobo triulcio de mediolano Comite belcastri. Joanne Andrea aragona U. J. doctore, ducali consiliario. Comite marsilio torello palmensi. Alberico carrafa de neapoli Comite marigliani. Joanne thomasio carrafa Comite magdaloni. restaino cantelmo Comite populi, don Antonio de ghivara Comite potencie. Diomede carrafa Comite Cerreti. Julio de scortiato U. J. doctore regio consiliario et locumtenente magni camerarij. Corrado curiali U. J. doctore Regio consiliario et auditore. ghivara de ghivara barone, galiotta carrafa barone, Berlingerio caldora. hectore pignatello, Cesare de Jesualdo. Verdino melda. Joanne francisco oliva ducali cancellario et nuncio. Joanne de constancio de neapoli Et alijs in numero copioso tam ecclesiasticis prelatis quam secularibus personis testibus ad predicta vocatis habitis specialiter et rogatis. Unde ad futuram rei memoriam etc.

Io alfonso duca de calabria accepto et firmo li capituli et cose sopradecte Alfonsus Io hermes marchese accepto et affermo le cose sopra dicte

Io Joanne francesco de Aragona de santo severino accepto et affirmole cose sopradicte Ego stephanus guspertus de cremona domini pauli Civis mediolanensis prefati Ill.<sup>mi</sup> et ex<sup>mi</sup> domini ducis mediolani Cancellarius et Imperatoria ac ducali auctoritate notarius predictis omnibus dum sic agerentur Interfui et a prefato Ill.<sup>mo</sup> duce Calabrie et Ill.<sup>o</sup> domino hermete marchione etc. et Comite cayacie oratoribus et procuratoribus antescriptis rogatis una cum egregio viro notario Cicco Santorio Infrascripto collega in hoc meo presens Instrumentum aliena manu transcriptum confectum et in hac publica forma reddegi Et Ideo in premissorum fidem et testimonium et maius robbure propria

manu subscripsi et consuetum mei tabellionatus signum apposui abrasum autem emendatum fuit presens Instrumentum in locis per Infrascriptum notarium Ciccum annotatis in eius subscriptione.

Et ego Ciccus



gnum ferdinandi dei gratia Regis Sicilie hierusalem etc. qui premissa laudamus. acceptamus. approbamus. ratificamus. et confirmamus. ac Magnum Maiestatis nostre Sigillum apponi Jussimus In pendenti. Rex Ferdinandus.

Signum meum .j. Joannis pontani Regij Secretarij et notarij qui predictis omnibus et singulis rogatus Interfui eaque scribi feci et subscripsi in fidem et testimonium predictorum.

Dominus Rex mandavit mihi — Jo. pontano

#### XI.

## Anno 1494. Ottobre - Asti.

Re Carlo VIII restituisce a Giovanni Ruffo Conte di Sinopoli quella Contea, che eragli stata confiscata da Ferrante I d'Aragona.

Pergamena dell' Archivio familiare del Chiarissimo Cav. Francesco Ruffo di Calabria Santapau Capitano di Fregata ed Uffiziale di Ordinanza di S. M. il Re d'Italia, notata col n. antico XIV, e nuovo 226.

Charles par la grace de dieu Roy de france de Jherusalem et de Secille. A tous presens et avenir. Comme depuis que par seurpruise et invasion de nostre royaume de Secille fut mis entre les mains de ceulx de la maison darragon et pour que par feu alphonce premier occupateur dicellui qui le usurpa sur la maison dan Jou a qui par vray heritaige et droit il appartenoit Delaquelle maison nous sommes heritier et successeur Iceulx darragon se soient mis en tout leur effort degrever opprimer et fouller nostre Royaume et noz bons subgectz dicellui En deschassant les Ungs principalement noz cousins et parens et des plus grans seigneurs du pais deleurs terres et anciennes seigneuries et les aucuns des autres les mectant en exil perpetuel et les autres faisant

mourir Inhumainement par leur tirannie malice felon et mauvais oultraiges Et qui plus est se sont Iceulx darragon fait declaires et confisquer a eulx leurs terres et seigneuries et en ont investy ceulx qui bon leur a semble, sans droit tiltre ne moien, Vallable quilz eussent dece faire Lesquelz en ont tire et applicque aeulx les prouffiz Revenues et emolumens sans en vouloir faire Restitucion a nos dits cousins ne a autres aqui elles appartiennent Pour laquelle cause les aucuns deulx qui se sont peu evader deleurs mains se soient venuz Rendre a nous comme aleur naturel et souverain seigneur et les autres en pais estrange en delaissant et habandonnant ce quilz avoient en nostre dict Royaume Dececille sans ce quilz y aient depuis oze Retourner pour la fureur desdicts darragon qui les avoient prins en deplaisir et malveillance a cause dece quilz avoient soustenu laquerelle dela maison dan Jou Et pource que maintenant nous sommes pour Recouvrer sil plaist adieu nostre dict Royaume et en deschasser alphonce darragon apresent occupateur dicellui. A ceste cause nostre ame et feal consin Jehan Rouffo conte de Senople qui sest Retire en lisle dececille dela lefar ou Il est encores depuis nous a fait humblement supplier et Requerir que nostre plaisir soit le Remectre Reintegrer et Restituer en possession desesdictes terres et seigneuries dont Il aeste spolie par lesdicts darragon et surce luy Imparter nostre grace. Savoir faisons Que nous qui ne Vouldrions pour riens souffrir ne permectre que en noz pais et seigneuries la Raison ne fuse gardee a Ung chacun ains ceulx aqui letemps passe ou pourroit avoir fait tout de leur bi n sans cause les y Reintegrer et Remectre et faire garder et maintenir equiete et Justice et Rendre atoute personne et qui dedroit luy appartient deuement acertenez de lenorme grief tout dommaige et trop grant desavantaige que lesdicts darragon ont fait souffrir a nostredict cousin suppliant et aux siens mesmement ferrant derrenier decede plain de malice doubtant que nostredict cousin et les siens qui avoient en main laplusgrant seigneurie et puissance de nostredict Royaume nous eussent Reclame et Recogneu comme faire devoient leur souverain et naturel seigneur les fist exiller murtrir et sacrifier par trhaison et nenst este lebon advertissement Dicelluy nostre cousin suppliant qui sevada de ses mains Il en enst fait lesemblable. Icelluy nostre cousin pour ces causes et antres et grandes consideracions ace nous mouvans Avons desmaintenant pour lors que serons possesseur de nostredict royaume dececille Reintegre Remis Restitue et Restably Reintegrons Remectons Restituons et Restablissons en sudicte conte de Senople et en toutes et chacunes ses autres terres seigneuries privilleiges franchises preeminences droiz prerogatives exempcions provisions gabelles et autres choses et biens quelzconques quil tenoit et possidoit par droit heritaige et vraye succession de hoirrie acquest eu conquest ou autre Juste tiltre en nostredict royaume dececille alors quil en fut spolie et devestu par ledict ferrant ou qui luy peuent estre escheuz et advenuz dedroit a cause de ses predeccesseurs Et Icelles choses luy Reservons et confermons par ces presentes et en tant que mestier est ou seroit pour ce que les dessusdict dela maison darragon les se sont fait declairer a eulx confisquez sans Raison comme dit est les luy donnos de nouvel ceddons transportous et delaissons de nostre grace especial plaine puissance et auctorite Royal par ces presentes et pour en Joir par nostredict cousin suppliant ses hoirs successeurs et ayans cause comme deleur Vray heritaige sans aucune chose en Reserver ne Retenir a nous fors seullement les foy et hommaige avec le Ressort et souverainete. Si donnons an mandement par lesdictes presentes a nostre visroy et gouverneur present ou avenir Aux grans connestable Justicier et chambellan de nostredict royaume de cecille president de nostre grant conseil a napples Regent Delagrant court dela Vicairie dudict lieu Et aux presidens et gens des comptes delachambre delasommaire dudict napples Et a tous noz autres Justiciers officiers ou aleurs lieuxtenans presens et avenir et achacun deulx sicomme aluy appartiendra. Que de noz present grace. Reintegracion Reservacion

don de nouvel et detout leffect et contenu en ces presentes liz facent seuffrent et laissent chacun deulx en droit soy nostredict cousin suppliant ensemble ses hoirs et ayans cause Joir et user doresenavant plainement paisiblement perpetuellement sans leur faire mectre ou donner ne souffrir cestre fait mis ou donne ores ne pour letemps avenir aucun enuy destourbier ou empeschement aucontraire. Lequel se fait mis ou donne leur estoit le Repparent et mectent Incontinent et sans delay aupremier estat et deu Et par Rapportant cesdictes presentes signees de nostre main on Vidimus dicelles fait soulz seel Royal pour une foiz Auquel voulons foy estre adjoustee comme acest present original avec Recongnoissance de nostredict cousin surce souffisant tant seulement Nous voulons tous noz tresoriers Receveurs et autres officiers comptables de nostre royaume dececille quil appartiendra et aqui ce pourra toucher estre dece tenuz quietes et deschargez en leurs comptes par lesdicts presidant et gens des comptes dicelle chambre delasommaire audict napples sans que nons mandons ainsi le faire sans difficulte Car ainsi nous plaist Il estre fait Non obstant que ne soyons encores possesseur de nostredict royaume de cecille. Dons confiscacions et sentences que lesdicts feuz ferrant et alphonce en ont fait ou peu faire, la prescripcion et laps detemps encouru pour letemps quilz ont detenu et occuppe Indenement Icelluy nostre Royaume. Et quelzconques ordonnances chappitres statuz Restrinctions mandemes ou deffenses ace contraires Et affin que ce soit chose ferme et estable atousiours nous avons fait mectre nostre seel acesdictes presentes Sauf nostre droit et lautruy en autres choses. Donne a Ast En moys doctobre Lan Degrace mil CCCC quatrevingts et quatorze. Et de nostre Regne le douziesme.

CHARLES.

V. Par le Bon levesque de sainct malo

le Ser.º De grimault seneschal de beaucaire et autres personnes.

Visa Bohier Assiort.

Sul rovescio della pergamena leggesi: Rex francorum Sicilie Jerusalem etc.

Nos berault stevat dominus de aubegni Regni Sicilie Magnus Connestabulus et pro eodem christianissimo Rege Inprovinciis principatus basilicate Calabrie et principatus Tarenti locumtenens generalis etc. Universis et singulis ad quos seu quem presentes pervenerint et quomodolibet fuerint presentate facimus fore notum quod presentato dudum nobis presenti privilegio pro parte introscripti Comitis Sinopolis fuimus pro parte Ipsius cum Instantia requisiti ut ad Ipsius exequutionem procedere dignaremur. et volentes Regiis obedire mandatis et commissionibus earumdem Tenore prèsentium Regia qua fungimur auctoritate commictimus et mandamus vobis prenarratis et aliis quibuscunque quatenus forma presentis Regii privilegii actente Illam exequi debeatis ad unguem juxta Ipsius seriem continentiam et tenorem: nec secus agatis pro quanto Regiam gratiam Charam habetis et penam ducatorum mille cupitis evitare.

Datum Incivitate cosentie XII aprilis MCCCCLXXXXVI. BERAULT

Dominus Locumtenens Mandavit Michi Ranutio ferrario.

BEROLT STEVAT
MICHAEL RICIUS.

### XII.

# Anno 1495 24 Aprile - Napoli.

Capitoli e Grazie concesse alla città di Aquila da Carlo VIII re di Francia.

Registro 2º Privilegiorum fol 182-183 dell'Archivio di Stato di Napoli.

Capituli et gratie che se demandano dala fidelissima et devotissima Cita de laquila ala Christianissima Maesta del Signor Re de Francza et de Sicilia etc.

Carolus dei gratia Rex francorum Sicilie et hierusalem: Universis et Singulis presentium Seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Si humiles petitiones nostrorum fidelium Subditorum libenter admittimus rem consentaneam, et optimo principe dignam facimus, tum quia ipsorum nostrorum fidelium erga nos fides et observantia adaugetur, tum etiam quod alios simili exemplo ad obsequendum et de se bene merendum promptiores reddimus. Cumque pro parte Universitatis et hominum Civitatis nostre Aquile Maiestati nostre porrecta et presentata fuissent nonnulla Capitula, ea libenti animo admisimus, vidimusque, et inspeximus ac illa decretari iussimus, et nostras decretationes infine unius cuiusque ipsorum inseri, continuari et apponi Quorum Capitulorum cum decretationibus et responsionibus nostris in fine uniuscuiusque illorum appositis et continuatis Tenor est per omnia talis qui Sequitur In primis se degne Vostra Christianissima Maesta fare exempta dicta sua Cita contatu et districtu, et castelli annexi, connexi, et concesi da V. Chr. ma M. ta de tucti et singuli pagamenti fiscali tanto ordinarij quanto extraordinarij per anni dece proximi da venire actento che de continuo de casa d aragonia have patute extorsione et gravize grandissime Dal tempo de Alfonso primo fino al presente per essere stata quella Cita bona franciosa Considerato che quello nostro fidelissimo et devotissimo popolo maiure gratia per una volta non porria reportare dala v. Chr. ma M. ta, et dapoi ad dicto tempo habia da pagare ducati quattromilia de carlini dece per ducato annuatim, Secondo li fo concesso per lo Serenissimo Re Renato. Placet Regie Maiestati per annos quatuor proximos Item la dicta Universita dellaquila Supplica Vostra Maesta Sedigne concederli la sicla de dicta Cita in la quale possano fare cugnare moneta de oro Argento et Rame del peso et liga Como se fa in la sicla de napoli, et in dicta sicla ordinare et ponere tucti li ministri necessarij, et che lo benefitio et utile d quella sia de essa Universita, non obstante qualsevole concessione che ad altri ne fosse stata facta, quale se intenda cessata, annullata et revocata. Placet Regie Maiestati. Item che Vostra Maesta ha conceso lo castello de catignano et de bacucho ad Messere petroantonio Camillo Citatino aquilano. Li quali dicto Messere petroantonio have revenduti ala Universita de dicta Cita delaquila per uno certo precio fra esse parti convenuto se digne ad tale vendeta prestare lo assensu de Sua Maesta Chr. ma, et per maiore gratia concederceli. Placet Regie Maiestati Quare volentes quod capitula ipsa ad unquam sine transgressione serventur secundum nostras decretationes et responsiones in fine uniuscuiusque ipsorum insertas, continuatas et appositas: Mandamus tenore presentium de certa nostra scientia Viceregi in hoc Regno nostro Sicilie Magnoque Camerario seu eius locumtenenti, presidentibus et rationalibus Camere nostre Summarie Magistro Justitiario Regentique Magnam Curiam Vicarie et Judicibus eiusdem curie et presertim Thesaurario provincie Aprutii et aliis omnibus et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocunque nomine nuncupatis, officioque, auctoritate, potestate fungentibus ad quos seu quem spectat et spectabit, eorumque locatenentibus et substitutis presentibus et futuris Quatenus forma et tenore presentium Capitulorum et eorum et cuiuslibet ipsorum decretationum et responsionum nostrarum infine uniuscuisque ipsorum appositarum per eos inspecta, illam ipsi et quilibet eorum eidem Universitati et hominibus teneant firmiter et observent, tenerique faciant, atque mandent per quos decet: Interpetrenturque et interpretari debeant Semper et ubique in favorem dicte universitatis et hominum et contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habeut Iramque et indignationem nostras ac penam ducatorum mille, et aliam nostro arbitrio reservatam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus Magno Maiestatis nostre pendenti Sigillo munitas Datum in castello nostro Capuano neapolis die vigesimo quattro aprilis anno a nativitate domini M°CCCCLXXXXV Regnorum nostrorum Francie anno XII Sicilie vero primo.

Per Regem Robertet Vice Rex. VISA R.

#### XIII.

Anno 1495. 26 Aprile - Napoli.

Carlo VIII re di Francia crea Michele Riccio Avvocato Fiscale di tutto il Regno di Sicilia.

Esecutoriale della Regia Camera vol. 9° ann. 1494-1495 fol. 55.

Carolus dey gratia francorum Jerusalem et sicilie Rex Nobili Viro Michaeli ricio de Neapoli J. U. D. fideli nostro dilecto gratiam et bonam voluntatem: Ut cause fiscum nostrum tangentes defectu debiti illarum patrocinii non depereant sed debitis amminiculis fulciantur te de cuius fidei prudentie sufficientie et legatitatis meritis testimonia fidedigna conveniunt: Advocatum et patronum nostri fisci in toto regno nostro Sicilie cum gagiis et emolumentis consuetis et debitis ad vestre vite decursum et quousque in eodem officio. te bene et fideliter gesseris: tenore presentium de certa nostra scientia fiducialiter facimus constituimus et ordinamus recepto a te solito fidelitatis et de officio ipso exercendo fideliter legaliter et diligenter corporali ad sancta dey evangelia Juramento. Quo circa fidelitati tue harum serie precipimus quatenus huiusmodi commissum tibi per nos advocationis et patrocinii fisci nostri officium sic studeas ad honorem et fidelitatem nostram prefatique nostri fisci compendium diligenter et fideliter exercere, nec non et in causis singulis tam scilicet motis seu movendis per nostram curiam seu pro parte dicte nostre curie contra personas quascunque vel e converso per quasvis personas contra nostrum fiscum: Illarumque tuicione defensione et patrocinio tam agendo quam defendendo actentum et sollicitum te prebere ac prefatas causas vigilibus studiis et diligenti sollicitudine defendere et tueri et alia quelibet facere ad officium ipsum spectancia observando in hoc capitula spectancia ad officium prenarratum quod de ipsius officii gestione laudabili possitis in conspectu nostro merito commendari Ecce namque Magistro Justitiario huius regni magno Camerario Loghothethe et prothonotario eorumque locatenentibus presidenti et aliis de nostro consilio Regenti et Judicibus magne curie Vicarie presidentibus et rationalibus Camere nostre Summarie, et aliis officialibus

nostris universis harum serie damus expressius in mandatis quod te prefatum advocationis et patrocinii fiscalis officium exercere et administrare et alia quelibet facere que ad officium ipsum spectant et pertinent libere et sine aliquo impedimento permictant et ad ipsius officii exercitium te recipiant admictant decenterque et favorabiliter te tractent et retineant in eodem cum annua provisione ac gagiis et emolumentis solitis et consuetis: de qua quidem annua provisione emolumentis et gagiis predictis prout quondam Berardo Striverio tuo in eodem officio precessori solvi et responderi consuevit mandent tibi suis viribus integraliter responderi Et nichilominus erariis seu perceptoribus dicte magne curie presentibus et futuris per presentes iniungimus quod tibi predicta tua gagia consueta et debita ad racionem ad quam aliis tuis in eodem officio precessoribus solita fuerunt gagia ipsa solvi anno quolibet ex nunc in antea numerando donec dicto officio fungeris de pecunia proventuum dicte magne curie que est et erit per manus ipsorum de mense, in mensem pro rata scilicet et in concursu cum solucionibus gagiorum aliorum officialium dicte magne curie vigore presencium exibeant atque solvant prout solvi et exiberi hactenus consuevit Quibus de hiis que ab eis receperis ex inde facias suis vicibus debitam apodixam Et nichilominus concedimus vobis facultatem quociens pro serviciis nostre curie abesse vobis contingerit ab hac civitate Neapolis substituendi in eodem officio alium vel alios Viros ydoneos de quorum culpis et defectibus Vos principaliter nostre curie teneamini et in aliis regni partibus ubi consuetum fuit fiscales patronos adesse similiter illos deputare possitis prout alii vestri in eodem officio precessores deputare consueverunt cum honoribus gagiis et emolumentis solitis et consuetis et contrarium non faciant si gratiam nostram caram habent: iramque et indignationem nostras ac penam ducatorum milium pro quolibet contrafaciente cupiunt evitare In cuius rey fidem et testimonium presens exinde privilegium fieri fecimus magno nostro pendenti Sigillo munitum Datum in Castello Capuane civitatis nostre Neapolis die XXVI mensis aprilis MCCCCLXXXXV regnorum nostrorum Francie anno XII Sicile vero primo.

CIARLES per Regem ROBERTET.

#### XIV.

## Anno 1499. 12 Giugno - Napoli.

Don Federico II di Aragona dona a Giacomo Sannazaro la villa di Mergellina.

Diploma messo in quadro nella Sala Diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli.

Federicus dei gratia rex Sicilie Jerusalem etc: Magnifico viro Jacobo Sanazario alumno nostro fideli dilectissimo gratiam nostram et bonam voluntatem. Servicia et merita vestra erga nos exposcere certe videntur quod quemadmodum vos pro servanda nostra fidelitate prout nobis inserviretis multa incommoda passus fuisti. ita a nobis invicem gratitudinem ac remunerationem reportetis. Et propterea in aliquem eorumdem serviciorum vestrorum remunerationem ac testificationem amoris nostri erga vos. Tenore

presentium de certa nostra scientia deliberato et consulto nostro quidem proprie motu et ex gratia speciali vobis prefato magnifico Jacobo vestrisque heredibus et successoribus in perpetuum et in burgensaticum damus donamus concedimus et gratiose elargimur quoddam edificium vulgo nominatum mergoglino cum omnibus domibus iardenis possionibus territoriis et iurisanctionibus suis et quemadmodum nos in presentiarum tenemus et possidemus cum iuribus fructibus redditibus et proventibus omnibus et singulis ad dictum edificium spectantibus et pertinentibus quovis modo tamquam rem nostram propriam et nobis et nostre curie legitime spectantem et pertinentem ad habendum quidem edificium ipsum Mergoglini tenendum possidendum locandum et pro locandum et utifruendum ac redditus fructus et proventus percipiendum et percipi faciendum nec non vendendum alienandum donandum in dotem dandum locandum et distrahendum in partem vel in totum tam inter vivos quam in ultima voluntate et demum omnia alia et singula faciendum e disponendum quemadmodum quilibet verus dominus . . . . . . . . . sua disponere potest et volet volentes et decernentes expresse quod vos predictus Jacobus vestrique heredes et. successores habeatis omnia illa privilegia prerogativas et gracias que . . . . . . . . . . . . . . . . qui rem a principe optinent donatam . . . . . propriam nec non cum beneficio legis omnis et legis que a Zenonis monitum est et ipse intelligatur omnibus illis legibus favoribus ac clausulis quibus huiusmodi donatio et graciosa concessio adiuvari quoquomodo possit. . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · cum aliis que subintelligi possent interpetretur et interpetrari debeat tam in iudicio quam extra in favorem utilitatem et commodum vestri Jacobum et heredes et successores vestros de presenti nostra concessione et gracia per expeditionem presentium ut moris est quam investituram vim robur. . . . . . . . . · · · · · · et causa corporalis possessionis et consecutionis eiusdem decernimus oportune volentes et decernentes expresse quod presens nostra donatio et graciosa concessio sit vobis predicto Jacobo et vestris heredibus et successoribus in perpetuum utilis et fructuosa nullumque timeat dubietatis obiectum sed semper in suo robore et firmitate perseveret quibuscumque legibus iuribus capitulis et . . . . . constitutionibus et aliis presentibus forte contrariis his presertim que res et bona fiscalia alienari prohibentur non obstantibus quoquomodo quibus omnibus et singulis tenore presentium de eadem certa nostra scientia ac de eadem nostra regia potestate legibus absoluta derogamus et derogatum esso volumus et inbemus et in presentia illum quem volumus sortiantur effectum. Mandamus magno illustri huius regni Camerario eiusque locumtenenti presidenti et rationalibus Camere nostre Summarie nec non ceteris omnibus et singulis officialibus et subditis nostris ad quos seu quem spectat seu spectare poterit in futurum quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter actenta illam vobis et vestris heredibus et successoribus observetis et observari faciatis per quos decet. Et contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem nostras cupiant non subire. In quorum fidem presentes fieri fecimus magno Maiestatis nostre pendenti sigillo munitas: Datum in Castellonovo neapolis per magnificum utriusque iuris doctorem et consiliarium nostrum Antonium de Raho locumtenentem illustris don Goffridi Borges de Aragonia principis Squillacii cariatique comitis rogni huius logothete et protonotarii collateralis consilii et affinis nostri carissimi. Die XII mensis iunii MCCCCLXXXXVIIII; Regnorum vero nostrorum anno tercio. Rex. Federicus.

## XV.

#### Anno 1499. 17 Decembre-Napoli.

Inventario delle Artiglierie di Castelnuovo della città di Napoli.

Privilegiorum Regiae Camerae Summuriae ann. 1480-1505 vol. 8º fol. 230-250 dell' Archivio di Stato di Napoli

Inventarium bonorum et rerum omnium repertarum in Regia Conservaria Artegliarie Regie Maiestatis sistentis penes Magnificum virum Loisium Setarium iprius Artegliarie conservatorem factum per me Gabrielem de Moneta Regie Camere Summarie racionalem de mandato Regie Maiestatis Referente Magnifico Domino Leonardo Como Regio Consiliario et generale conservatore etc. Inceptum 17 decembris 1499.

Et primo. In la cetatella del Castello novo in la Casa grande del Artegliaria so trovate le cose infrascripte videlicet.

Uno cannone serpentino de metallo con le arme de aragona longo palmi X in circa tira palla de ferro de circa XVIIII rotola e posto sopra uno affuto incorregiato de ferro: Sonci octo perni grossi et dui repari et IIII perni picholi de ferro per mantenere le sei correge che in dicto affuto sono poste: lo quale affuto e posto sopra due rote inferrate con li ferri necessarij sta in ordine da portarese con bovi che non li manca niente.

Un altro Cannone de metallo semele tira petre de ferro como lo sopradicto e senza arme sta in ordene de affuto de rote et omne altra cosa como lo sopradicto che non li manca altro che uno perno grosso et dui picholi in lo affuto et li dui assicoli che tengono le rote.

Un altro Cannone semele al predicto de metallo con le arme de aragona tira semele palle de ferro sta in ordene con lo affuto et rote incorregiate de ferro al modo predicto solamente li manca uno assicolo che tene la rota.

Un altro Cannone de metallo semele ali predicti con le arme de franza del giglio tira semele palla de ferro sta bene in ordene con affuto et rote che non li manca niente seno uno perno grosso in lo affuto et uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo semele ali predicti con arma de Franza tira palla de ferro ut supra sta in ordene de affuto et rote incorregiate al modo predicto che non li mança seno uno assicolo che tene la rota.

Un altro Cannone de metallo semele ali predicti sensa arme tira semele palle de ferro sta in ordene de affuto et rote incorregiate al modo predicto che non mancano seno dui perni grossi in lo affuto.

Un altro Cannone de metallo con le arme de aragona semele ali predicti tira semele palle de ferro sta in ordene sopra lo affuto et rote ut supra che non li manca seno uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo con le arme de aragona et con la F incoronata tira semele palle de ferro sta in ordene de affuto et rote incorregiate al modo predicto che non li manca seno uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo semele con le arme de aragona tira semele palle de ferro sta in ordene de affuto et rote incorregiate al modo predicto che non li manca seno uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo semele con le arme de aragona tira semele palle de ferro sta in ordene de affuto et rote incorregiate mancali solamente tre perni grossi et uno assicolo. Un altro Cannone de metallo sensa arme semele tira semele palla de ferro stati in ordene de affuto et rote incorregiate non li manca niente seno uno perno grosso et uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo semele che in la lomera nce besogna la vita sensa arme tira semele palla de ferro sta in ordene de affuto et rote incorregiate mancali i solamente dui perni grossi et uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo con uno scuto incoronato sopra longo circa palmi XI i tira palla de preta da circa cento libre sta in ordene sopra lo affuto et rote incorregiate uno li manca seno uno assicolo.

Un altro Cannone de metallo con lo scuto sopra al modo predicto tira palla de preta decirca LXX libre de semele longhecze sta in ordene de affuto et rote incorregiate e che non li manca seno dui perni grossi et uno assicolo.

Uno Cannone perreri semele al predicto con lo scuto sensa arme con fluri sopra tira a palla de preta de circa 70 libre de semele longhecze, sta in ordene de affuto et rote incorregiate de ferro non li manca niente seno li assicoli.

Una gran Colobrina de metallo dicta la colobrina de franza longa circa XIIII palmi cum K incoronata posta sopra lo affuto et rote incorregiate de ferro al modo sopra dicto tira petre de ferro de circa X rotola la petra non li manca niente seno tre perni grossi et uno assicolo.

Un altra gran Colobrina de metallo francese con le arme francese intitulata sopra pise, che tira petra de ferro semele ala predicta posta sopra lo affuto et rote incorregiate che non li manca niente seno dui perni grossi et dui assicoli.

Uno girifalco de metallo longo circa palmi XII con le arme de Aragona tira palla de plumbo con lo dado de ferro e ad dece faczi et e posto sopra lo affuto et rote in-corregiate de ferro non li manca niente excepto li assicoli.

Uno altro girifalco semele al predicto de metallo tira semele petra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto tre perni grossi et li assicoli.

Uno altro girifalco de metallo semele al predicto tira semele palla e posto sopra i lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto dui perni grossi et li assicoli.

Uno peczo de artegliaria de metallo dicto la tortuca con lo colarzo de bocha de lione con uno scuto sopra e laborato ala tortice longa circa palmi XII tira palla de plumbo con lo dado de ferro posta sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Uno Sacro de metallo longo circa X palmi cum lo F et R incoronato tira palla de plumbo con lo dado de ferro e ad octo faczi et sta posto sopra lo affuto et rote incorregiate che non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro de metallo semele al predicto tira semele petra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro de metallo semele al predicto tira semele petra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro de metallo semele al predicto tira semel petra et e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro de metallo longo circa palmi 9½ con la F. incoronata tira semele petre e posto sopra lo affuto et rote incorregiate al-modo predicto non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro semele al precedente de metallo tira semele palle et e posto sopra lo affuto et rote incorregiate al modo predicto non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Sacro semele di longhecze et Signi ad XII faczi tira semele palle de plumbo con lo dato e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca altro che il assicoli.

Un altro Sacro de metallo ad 8 faczi con lo Signo ut supra tira palla semele ut supra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate che non le manca niente

Un altro Sacro de metallo ad 8 faczi semele al predicto tira semele petra de piumbo ut supra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente.

Un altro Sacro de metallo ad 12 faczi cum la F. ut supra tira petra de plumbo ut supra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate et non li manca niente.

Un altro Sacro de metallo semele ad 12 faczi cum le F. ut supra tira petra de plumbo ut supra e porte sopra lo affuto et rote incompiate che non li manca niente.

Un altro Sacro de metallo semele ad 12 faczi cum la F. ut supra tira palle de plumbo ut supra e posto sopra affuto et rote incorregiate non li manca altro che li assicoli.

Uno Falcone de metallo ad 8 faczi cum la F. ut supra tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno uno perno et li assicoli longo circa palmi 8.

Un altro Falcone de metallo semele cum la F. ut supra tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate mancanti uno perno et uno reparo et li assicoli.

Un altro Falcone de metallo semele senza signale del F. tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Falcone de metallo semele de circa 9 palmi ad 8 faczi cum la F. incoronata tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli.

Un altro Falcone de metallo semele al predicto tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca altro se no li assicoli.

Un altro Falcone de metallo tundo cum le arme de aragona exvitato ala lomera tira palla de plumbo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate mancali una corregia uno reparo 5 perni et li assicoli.

Tridici smerigli de metallo cum lo Signo dela Croce in pede inla lomera cum la F incoronata pesano da 71 in 75 rotola cascauno in circa so posti sopra cavalletti sive affuti incorriati de ferro ad modo de scanno li quali secundo se referea le fe mastro Johanni de Catania tirano pallocte de plumbo.

Uno Rendeno de metallo ad modo de scoppecta sopra cavaliecto ad coda de rendena cum la clave lo fe dicto Johanne.

Uno Moschecto de metallo de 33 rotola cum la Croce in pede lo fe dicto Johanni sta sopra cavallecto sive scanno incorregiato tira palla de plumbo.

Dece altri Smerigli de metallo con uno fiore ala lomera cum la F. incoronata de piso de rotola 67 cascauno so posti sopra li affuti ad modo de scanno tutti forniti cum correge de ferro le fe mastro Federico de bergamo secundo se referea tirano pallocte de plumbo.

Un altro Smeriglio piu grosso de uno cantaro et octo rotola de metallo cum lo signo de uno fiorecto ala lomera posto in cavallecto senza piastre de ferro lo fece dicto Mastro Federico tira pallocte de plumbo.

Una Zarbactana grossa de metallo con uno fiorecto ala lomera et la F. incoronata pesa circa rotola 65 longa circa palmi 5 tira pallocte de plumbo sta in la forchecta de ferro.

Vinti nove balestre de lignio grosse cum li teleri et corde tamen vero ad doe nce mancano doe nuce.

Quindici balestre de aczaro cum loro teleri et corde et nuci stanno appese in una catena de ferro.

Sexanta una balestra de aczaro con li teleri corde et nuci tra le quale so 31 cento con le polege ad doe tagliole che sono perute per la humidita.

Una balestra de lignio cum telere Corde et noce.

Doe cente con doe tagliole ad doe per una perute per la humidita.

Cassecte de passaturi Cento trenta una de uno palmo quatrato la una incirca che si dice noi so passaturi 200 per cassecta et havendonde contate doe non respondeno alo dicto numero.

Cinque Casse de passaturi longhe circa palmi 3 luna et larghe dui palmi simplici luna in fructo tucte plene pare siano passaturi vechij spennati a più parte.

Unaltra cassa grande de passaturi de palmi 5 longa larga circa palmi 2 in fructo che li manca circa lo quinto et so vechij.

Tre altre casse de passaturi la una de tre palmi laltre doe quatto palmi in circa la una.

Quactro altre casse de passaturi una de palmi 5 longa laltra palmi 4 le altre doe palmi 3 luna alte tucte circa palmo uno la una et larghe palmi  $1^{\frac{1}{2}}$  la una.

Palle de ferro da Cannuni milli novecento cinquantasei. Palle de ferro per le gran colobrine quactrocento tridici.

Carrecaturi de girifalchi Sacri et Falcuni cum le palecte de ferro inponta quaranta octo.

Carrecaturi de cannuni con le palecte in pede decedocto.

Uno Carrecaturo de la gran colobrina.

Sette altri carrecaturi de girifalchi.

Scupuli tre da cannuni.

Lancze Sei busie da homini darme sensa ferri.

Petre da fare forme de pallocte trenta octo.

Doe taglie ad doe polege la una che la una e sencza polegia.

Jugeri de bovi sette.

Uno asso de carro vechio da carro de cannone.

Uno mascolo de ferro longo circa palmi 4 assay grosso.

Peczi XII de metallo de piso cantara vinti doa rotola trenta tre.

Polvere trovato in tre barrili de piso cantaro uno rotola tre lurdi de barrili et fone Uno peczo de gumena de passi 6 longo per iongere ali bovi quando portano lo cannone

Unaltro peczo semele da dui passi longo

Unaltro peczo semele de circa tre passi longo

Unaltro semele peczo de circa tre passi

Unaltro semele de circa octo passi

Una sparcina de cannavo de passi vinti

Uno terczo de sparcina de cinque passi

Unaltra sparcina de tridici passi

Unaltro peczo de Sparcina de Sei passi

Unaltro peczo de sparcina de tre passi

Dui barrili de polvere de scoppecte de piso

Doe trombe de bombarda de ferro longhe piu che 4 palmi luna tirano circa uno rotolo de petra per una: haveno quaetro anella per una

Uno mascolo grosso de ferro de circa 3 palmi che la bombarda tiraria piu che 4 rotola de petra et e con doe anella

Una bande de ferro per affuto de cannone.

Uno travo de abeta de circa palmi 24 largo palmo 1. semplece per faczi.

Meczo barrile grosso de pece

Tre Zarbactane de ferro con li loro cippi vechie

Piastre de plumbo cantara Undici rotola vinti nove necto havuto da corsi bel cairo per partito facto con la corte detracte secundo dicono

Una taglia con doe phalege in ordene con lo stroppulo

Petre de ferro rocte pesano cantara VIIII rotola XXXXIIII

Salenitro affinato posto in carratelli novi sexancta uno che se habe da notaro goffreda de carusiis dela aulecta pesa necto de tara et de carratelli cantara sectancta sei rotola LXXVI.

Salinitro refinato posto in 178 barrili noviter portato per Joanne Ferrando da puglia pesato necto de tara de barrili et corde cantara sexanta tre rotola quaranta nove.

In la camera dove se entra da dicta Sala dela artegliaria so trovate le cose infrascripte videlicet.

Zappe inastate la piu parte nove cento et decessecte tra le quale ncende so circa dece sensa aste

Pecuni et Sciamarri parte ad ponta et afaczi et parte ad ponta cum le loro aste inastate trenta sei

Pecuni ad ponta trenta octo novi sensa aste tra liquali nde so tre guasti.

Pale sensa aste vechie che poco ncende so bone sexancta sei

Pale cum le aste tre rocte

Uno ferro tundo con grata di ferro da coprire la fornace

Uno Crocho de ferro de circa XI rotola da pesare ferro

Pecuni ad una ponta picholi con le aste quactro

Zappe cinque inastate

Zappe tridici vechie senza aste

Vanghe de ferro con le aste doe da fare busi

Ronche da guastaturi con le aste sei

Ronche quactordici sencza aste da guastaturi

Pecuni cinque novi sencza manneche

Uno Sciamarro novo con la maneca

Uno pisa petra de ferro sencza maneca

Accepte decedocto cum le maneche

Accepte tre sensa maneca

Pecone uno con lo piczo ad zappone

Una roncha sensa asta

Una pala vechia ad meza asta

Doczine dudice de polege ad doe fornite de scalecta et cordone sencza aste da carrecare balestre che omne duczina so dudice.

Doczine quaetro de polege ad una con scalecta et cordone da carrecare balestre che omne duczina so XII tra lequale duczine ncende so de XIII luna

Una polegia ad doe con cordone et scalecta

Doczine decessecte et octo piu cinti de balestra cum li loro crochi soncende a ssai peruti per la humidita

Cinti de balestra forniti con doe polege scalecta et cordone cento et dece soncende peruti assai per la humidita et soncende dece vechij che lo resto so novi

Quactro polege con le scalecte et dui cinti

Pavisi grandi con le arme regale cinquecento trentatre

Taracuni grande con le arme regale Cento sectanta cinque

Rotelle decennove vechie

Tarache nove ala torchesca con le arme regale quaranta cinque

Pecti de ferro Jenuischi nigri da fanti ad pede cento quaranta cinque forniti

Et altri quactro pecti sensa falda

Una Coracza de homo darme fornita mancanti uno schenero et lo armecto

Pale nove sensa aste sexancta octo de ferro

Pale vechie de ferro sensa aste decennove
Cenquerencze de ferro nove sensa aste cinquanta doe
Accepte de ferro sensa aste ducento cinquanta cinque
Ronche da armare da fanti ad pedi sensa aste quactro
Spingarde de ferro sensa maneche cento novanta nove
Archi de balestre de aczaro bressiano trecento octanta nove
Coracze scoperte in bornito che so arroczite trenta
Pianecte da fante ad pede nove
Abacuchi de ferro da galioti nove
Coracze coperte dudici fracede che non so bone seno le plastre
Coracze coperte de fostanio nigro che so mecze guaste octo
Vergare da ingavigliare li affuti cinque de ferro
Uno Capo de Gumena de passi tridici
Una tenda de coctonina vechia ad uno codachio
Capi tre de funicelli de uno passo et meczo luno

Zarbactane quactro de ferro lavorate de saldo de palmi III luno Unaltra Zarbactana de ferro piu grosso laborata di saldo Mascoli de ferro de bombarda picholi de palmi 1 ½ luno tre

Mascoli de ferro de nombarda picnoli de paimi 1 /2 luno tre Mascolo unaltro de ferro con doe anella da circa II palmi tirava la bombarda soa

circa uno rotolo de petra

Forme de petre da fare pallocte\_de girifalco et de falcuni quactordici

Forme quactro de metallo con le tenaglie de ferro da fare pallocte per falcuni

Cochiara una pichola per menestrare pallocte de plumbo

Ferro in verga cantaia tre rotola cinquanta octo Pali de ferro Sidici mediocri pesano cantaro uno rotola cinquantacinque

Pali dui grossi de ferro doe stoche de ferro una cochiara con maneca de ferro et una asta de ferro da menare Falcuni pesano cantaro uno rotola quactordici

Cerchie de ferro per miuli de carro da canuni XVII et tre altri più picholi pesano cantaro uno rotola vintitre

Piastre de ferro per rote de carro de piu sorte peczi 66 pesano cantara quactro rotola quactordici

Una corregia de ferro de affuto de cannone pesa rotola XVIIII

Catene corregie et ferramenta vechia inliquali so diversi cugni de ferro vechi pesano cantaro uno rotola dudici

Ferramenta vechia de mala sorte vechie pesano rotola XXX.

Una verrina per annectare la tromba del cannone perreri che tira libre sectanta: e de ferro

Unaltra verrina de ferro da annectare camere de cannuni che tirano ferro.

Palo de ferro uno de rotola octo

Quactro anime de ferro una da cannone doe de girifalco et laltra da falcone pesano cantaro uno rotola novanta cinque

Zappe sensa aste vechie sei.

Dui assi de ferro da carrecti pesano cantaro I. rotola XXIIII

Legature de rote de cannuni con altre meze correye de ferro che pesano rotola LXXXXV.

Perni de ferro de diverse sorte da carro et per ponte cantaro uno rotola sexanta doa. Doe portelle de ferro da fornace dove se cola lo metallo cum legature de ferro da forme de cannuni pesano cantaro uno rotola undici

Corregge de ferro da affuti de cannuni et legature et piastre de rote et altre ferramenta pesano cantaro uno rotola quaranta octo

Forchecte de ferro per bombarde et zarbactani XIIII pesano rotola novanta sei Anelle sei cum sei perni grossi de ferro da fare ponti de bombarda.

Ferramenta vechia de piu sorte pesano cantaio uno rotola XXV.

Bacuchi Vechi da galiota nove

Scoppecte octo de ferro con le maniche

Zarbactane de metallo de serraglio de campo sei

Archibusi de ferro dui ructi

Doe azecte con le maniche

Una Vanga sensa asta

Una pala de ferro sensa asta

Dui pecuni de ferro sensa asta

Dui nohelli de ferro uno da zarbactana laltro da archibusi

Una Vergara de ferro da annectare smerigli

Somoye XXXX de ferro da carro et carrecte pesano cantaro uno rotola cinquanta.

Ferramenta da carro guaste et altre nature de ferramenta vechia guaste pesano cantaro uno rotola cinquanta

Assiculi repari una corregia et altre ferramenta de carro da operareno Uno scarpello da annectare cannone et cerchie de rote da carrecte pesano rotola sectanta nove.

Clovasone de piu sorte nove cantaro uno rotola trenta cinque

Clovasone de piu sorte nove cantaro uno rotola doa

Una vita de aczaro da ponere ala lomera deli cannuni quando se allargano

Corde bagniate et perute la piu parte guaste rotola trenta uno

Clovasone de rote de carro cantaro uno rotola vinti uno

Carrecaturi de falcuni sensa aste trenta

Carrecaturi de girifalchi sensa aste dui

Carrecaturi de cannuni sensa aste tre

Carrecaturo uno deli cortaldi delo scorpione sensa aste

Dadi de ferro per pallocte de plumbo da falcuni et girifalchi cantaro uno rotola

Dadi de ferro in alia mano cantaro uno rotola sectancta tre

Dadi de ferro de diverse sorte in alia mano cantara doa rotola tre

Dadi de ferro in alia mano cantara doa rotola dudici

Dadi quactro de ferro rotola sei

Palle de ferro da cannone sidici lequale dice messer Loisi Setaro che le have comprate ipso da diverse persone le hanno trovate per la terra

Pallocte de ferro de colobrina trenta sei che simelmente dice dicto Loisi le ha comprate ipso

Uno grande montone de stopiglia sta dinto la 3ª camera verso lo castello laquale stopiglia dice dicto messer Loisi la have facta pigliare dala scopame deli cannuni et altri vasi de metallo quando so stati ructi che quando se affinara. lo credenceri tenera cunto delo fructo nce sera

Pallocte de ferro dela colobrina de pisa octanta sei

Affolature XXVI de ligname sensa aste de carrecare falcuni

Affolature secte de ligname sensa aste da carrecare cannuni

Affolature tre de ligname da carrecare girifalchi sensa aste

Pallocte de plumbo cum li dadi de ferro da girifalchi trecento trenta nove

Una palla de ferro da girifalco

Una palla de plumbo con lo dado de ferro dela colobrina de pisa.

Pallocte de plumbo cum li dadi de ferro da falcuni milli et sexancta una

Pallocte de plumbo da zarbactana archibusi falconecti picholi et de altra sorte cantara sei rotola cinquanta quaetro

Lanterne de osso dinto uno portone tucte guaste che non ponno servire se non se acconzano et parte ncende so che poco valeno dudici

Lanterne de tela guaste che non valeno ad cosa alcuna cinque

Uno mascolo de metallo picholo che la soa zarbactana dice messer Loisi che ei ala madalena et e quilla che venne ad Aversa in tempo de francisi

Metallo bono de roctura da bombarda cantara doa rotola sectanta secte

Scopiglia de metallo mista con bructure de ferri cantara doa rotola octaneta octo

Plumbo in pane cantara octo rotola sectanta sei

Clavecte et assicoli de ferro rotola sidici

Carrecaturi de cannuni dui sensa asta

Carrecaturi de colobrina cinque sensa asta

Carrecaturo de girifalco uno sensa asta

Barrelocto de polvere de bombarda uno

Uno barrile grosso plino de capo de passaturi da foco

Mezo barrile de candele de sivo guaste so bone per ontare carre

Barrili XVIIII de pignatelle plene de polvere da boctare foco et de palle de materiali artificiali da boctare foco

Barrili altre secte grossi plini de semele pignatelle et fochi artificiali

Rotelle vechie octo

Cofene LXIIII che ncende so pochissime che vagliano

Una scala grossa de abete sopra laquale so posti li pavisi antedicti

Clovame de piu sorte poste in uno barrile pesano cantare quaranta

Doe mante de lana con le arme regale

Una stola de glomera de filo de balestra plena et per che ncende e grande quantita sbogliata non si po numerare et ncende e parte guasta pesa tutto rotola quaranta tre

Tre barrili pleni de glomera de filo de balestre pesano con tutti li barrili rotola quaranta octo.

Dui barrili de sulfore pesano con li barrili rotola sexantatre

Ferri de passaturi ruczi alantica dinto uno barrile pesano con tutto lo barrile rotola trenta doe

Meczo Barrile de sivo vechio.

Aczaro rotola trenta tre necto de tara sta dinto una cassecta cum quactro pallocte de plumbo da falcuni

Barrili de Salenitro Cento et octo videlicet affinato barrili LXX pesati con dicti barrili cantara XXV rotola XXIIII et barrili XXXVIII de salenitro refinato pesato conli barrili cantara XV rotola LXXXXVIII.

In la logia de la cetatella—Uno Sacro de metallo tundo con uno scuto sopra tira palla de plumbo con dado de ferro longo circa palmi 9 e posto sopra lo affuto et rote incorregiate de ferro non li manca niente se no li assicoli

Unaltro Sacro semele de metallo con lo scuto sopra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno uno perno et li dui assicoli.

Unaltro Sacro semele de metallo con lo scuto sopra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli

Uno falcono de metallo de circa 9 palmi ad octo facze cum lo scuto regale sopra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente se no li assicoli

Un altro falcone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorregiate con la F incoronata sopra non li manca altro seno li assicoli Unaltro falcone semele de metallo con la F incoronata posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca seno li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele con la F incoronata posto sopra lo affuto et rote incorregiate senza li assicoli lo affuto e vechio

Unaltro falcone semele cum certo signale sopra e posto sopra lo affuto et rote incorregiate mancali uno perno et li assicoli

Unaltro falcone semele con la F incoronata de metallo posto sopra lo affuto et rote incorregiate mancali uno perno et li assicoli

Unaltro falcone de metallo con la F incoronata semele ali predicti posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente

Unaltro falcone de metallo semele cum la F incoronata posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca seno uno perno

Unaltro falcone semele senza signale de metallo posto sopro lo affuto et rote incorregiate mancali dui perni una piastra uno reparo et li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele con la F incoronata posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele seuza signale posto sopra lo affuto et rote incorregiate mancali uno perno uno reparo et li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele cum la F incoronata posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca seno li assicoli

Uno mascolo de ferro grosso assai che si dice fo de la generale che dice messer Loisi non de ha carreco ipso

Lo mascolo de metallo grosso che fo dela bombarda terrebele sta nanti la sala dela artegliaria

Unaltro mascolo grosso de ferro con doe anelle grosse sta fora vicino la porta dela sala predicta

La bombarda de metallo dicta la melanese grossa sta davanti lo castello novo cio e la tromba sopra lo carrectone ad quactro rote incorregiate

Lo mascolo de dicta bombarda sta dinto lo tarcinale

Intro lo castello novo in la casa si dice la Marchese vicino la porta ad carrico da dicto Loisi—Casse ordinarie de passaturi alte circa uno palmo larghe semelemente circa uno palmo luno Centocinquanta cinque

8 Jennari In la torre dela campana Taracuni quactrocento vinti

Balestre de aczaro con teleri et corde docento vinti doe

Rotelle con le arme regale docento et sei

16 et 24 Jennari In la torre de meczo in la monicione de la polvere

Polvere de bombarda et altre artegliarie pesate 16 Jennari 1500 posta in barrili 126 pesata con tucti li barrili cantara Cento quaranta tre rotola sectancta octo et posta in altri 233 barrili pesati a 24 de dicto mese cantara sei rotola 15 trovati in dui tinaczi pesao altre cantara octanta uno rotola octanta octo con tucti li barrili et corde tutta dicta polvere trovata in dicta torre ad carrico de dicto Loisi lorda de tara de che somma barrili et corde cantara Cento vinti cinque rotole LXVI

In la citatella del castello novo davante la porta dela Sala dela artegliaria che noviter erano venuti dali magazeni dela madalena per ponere dinto dicta sala con li altri So trovati videlicet—Uno cannone serpentino tira palla de ferro como laltri et e de metallo e posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto dui perni et li assicoli

Unaltro cannone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorreiate non li manca niente

Unaltro cannone semele posto sopra lo affuto et rote incorreiate non li 'manca niente seno li assicoli

Uno girofalco de metallo con lo scuto regale sopra posto sopra lo affuto et rote incorriate non li manca niente seno li assicoli

Uno falcone de metallo con la F incoronata posto soprà lo affuto et rote incorriate non li manca niente seno li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente seno li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto li assicoli

Unaltro falcone de metallo semele posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto li assicoli

Unaltro falcone semele de metallo posto sopra lo affuto et rote incorregiate non li manca niente excepto li assicoli

27 Jennary 1500 In la casa dove lavora Johanni de Catania ad carrico de dicto Loisi Setaro so trovato le cose Infrascripte videlicet

Una colobrina de metallo con lo scuto incoronato longa circa palmi XIII tira petra de ferro como le altre che stanno ala sala delartigliaria e facta novamente per masto patricio sta sfornita

Unaltra colobrina de metallo longa circa 15 palmi dicono che era portata dal castello tira petra de ferro como le altre einci uno scuto incoronato sopra

Uno peczo de metallo mazalottio che fo lo capo dela antidicta colobrina che sopero pesa cantara doe rotola cinque necte

Uno falcone de metallo ructo pesa cantaro uno rotola LXXI necte Pali de ferro dui uno facto ad scarpello laltro ad pede de porco Noelli dui de ferro per colare sacri

Noelli dui de ferro per colare sacri Una verga de ferro sottile da annectare la terra da dinto la artigliaria longa circa

palmi VIIII

Bande octo de ferro per forme de sacri longhe circa palmi X ½ luna
Una verrina de ferro da verrinare li girifalchi longa circa palmi XII

Una verrina de ferro da verrinare li girifalchi longa circa palmi XII Bande octo de ferro per forma de cannone longhe palmi XI luna Bande dece de ferro da forma de colobrina tra lequale nde so sei de palmi XIIII luna

in circa et le altre doe de palmi VIIII luna et le altre doe de palmi cinque luna in circa. Octo peczi de ferro facti ad modo de trepede servio ala colata dela colobrina Cerchie XXV de ferro dela forma dela dicta colobrina

Cerchie XXII de ferro per forma de cannone

Una gratiglia de ferro con lo circhio serve ala colata delo cannone

Dui nohelli de ferro da cannuni de circa palmi XII luno per lo calare deli cannuni Una verga de ferro rocta servea per annectare cannone e longa palmi XIII 1/2 Circhij XXIII de ferro vechi per furmi de sacri

Bande quactro de ferro serveno alle cudi delle furmi deli sacri

Altre bande quactro de ferro per furmi de sacri le doe de palmi VI luna et altre doe de palmi IIII luna

Maneche tre de ferro per voltare li nohelli quando si fa la artegliaria Nohelli dui de ferro per smeriglio longhi circa palmi VI luno

Uno nohello per scoppecta longo circa palmi IIII

Bande de furmi de smiriglio per doe furmi che so octo per forma in lequale etiamso le bande per li codarchi de ferro Bande sei de ferro per la forma delo moschecto

Una forma de ferro da acticzare le fornace quando si cola

Lo nohello de ferro facto per la colobrina nova supradicta facta per masto patricio

Una verrina da verrinare sacri de ferro

Una verga de ferro per bactere la terra quando si fanno le formi

Cierchie tre de ferro per forme de cannone

Perrere doe de ferro luna piu grande de laltra da spilare le fornace

Uno paro de mantici grandi foro de masto patricio serveno alla forgia de dicto masto Johanni de Catania

Taboli secte serveno ala artegliaria secondo lo besogno so de teglia et de autano Peczi dui de plancuni de ulmo haveno da servire per lo affuto de la gran colobrina fe masto patricio.....

Una vecta de canavo da sfare quando se calano le furmi ala forgia de passi XXII

Dui sciamarri de ferro con le maniche

Una macza de ferro con la maneca

Verrine cinque de ferro con le maneche da portosare li assicoli

Pianche doe de ulmo de fare affuto de cannone

Tavoluni dui de ulmo lavorati per affuto dicono che haveno da servire per la colobrina venuta da castello

Una maneca de ferro da Serra

Uno paro de rota incorregiate de ferro per la colobrina venne da castello

Tavoluni dui de ulmo laborati per affuto de cannone

Uno cannone de metallo sfornito longo circa palmi X tira, petra de ferro como li altri cannuni

Uno paro de rote non ferrate da cannone

Unaltro paro de rote ferrate da Sacri

Una rota ferrata puro da Sacri

Peczi sei de ferro che foro lo guarnimento de lo affuto dela colobrina venuta da Castello sopradicta

Peczi cinque de ligno de lecina serveno per fare cinque assi de falcuni

Uno lecto de ligname da portare bombarda sensa rote

Una rota da verrinare falcuni tucta de ligno

Unaltra rota da verrinare sacri tucta de lignio

Una verrina de ferro da verrinare cannuni e colobrine lunga circa palmi XX.

Tre rote vechie incorregiate de ferro da cannuni

Uno paro de rote da cannuni inlequale in lo moyolo deluna nce e solamente uno cerchio de ferro

Unaltro paro de rote da falcuni senza ferro che li moyoli non so pertosati

Traverse quactro de lignio per lo affuto de la colobrina

Uno peczo de lignio de ulmo da fare traverse de affuto de cannone

Uno paro de rote in lequale nce so posti solamente li ray lequale si diceno incorvati

Tre rote in lequale so solamente li moyoli et li ray ut supra

Una rota de cannone ingalepata con moyolo et ray solamente

Uno affuto de cannone forcuto de ligname.

Tavoli sei de affuto de falcuni lavorati che loro manca lo fornimento

Uno affuto de falcone forcito de ligname solamente

Peczi XXV da gaveglie da fare rote de artegliaria tra lequale masto Jacopo carrecteri dice che ncende so XIIII guaste che non serveranno

Nove peczi de rovore per fare VIIII ray de rote da cannuni

Uno fuso de ulmo da forma de cannuni

Una tavola de noce longa palmi XV diceno che e comperata ad mastro patricio per la forma delo cannone che fa de presenti grosso in la casa dove lavora mastro Jacobo carrecteri

Rote tre ingalepate cum rai et moyoli tamen sono doe da girifalchi et una da cannone

Peczi sei de gaviglie per fornire una dele sudicte rote

Uno trepede grande de ferro per abroscare li moyoli

Una mola da molare con lo suo ferro

In la stanza dove lavora Mastro l'ederico — Petre quactro de ferro da cannone

Uno propalo grosso de ferro da maniare artegliaria Unaltro palo de ferro picholo ad pede de porco

Perni quactro correge doe de ferro per lo scanno da verrinare falconi

Perni dui per affuto de falcone

Uno reparo per affuto de falcone

Una macza de ferro rocta

Cugni tagliaturi de ferro quactro

Correge tre rocte de affuto de falcuni

Uno Circhio de ferro per forma de cannone

Rotola octo de ferramenta rocta

Uno montone de terra racolta donde e stato ructo metallo

Metallo circa rotola sei remaso in lo fondico dele artegliarie

Uno falcone de metallo francese sbentato semele ali altri posto sopra lo affuto et rote incorregiate manca le corregie et tre perni

Uno Carrectone con le rote incorregiate da portare cannone mancante le piastre de ferro de sopra et una de sopta

Unaltro carrectone più picholo da portare cannone sensa rote et sguarnito

Una verga de ferro da bactere la creta che si fa le furmi

Bande nove de ferro per forme de smiriglio

Uno palo de ferro comonale

Dui martelli de ferro

Una lime da limare in le artegliaria

Una accepta con la maneca

Doe Zappe con le maneche

Uno nobello de ferro per falcone

Tre nohelli de ferro da smerigli

Una verga de ferro per annectare smerigli

Una perrera da spilare la fornace

Nohelli quactro de ferro da falcuni

Bande XVJ de ferro per furmi de falcuni

Cerchie X de ferro per legare furmi de falcuni

Bande VIII de ferro per li colarczi in lo fodere deli falcuni

Forme doe de lignio da falcuni

Uno paro de mantici grandi in la forgia da fondere smirigli

Una forca de ferro da acticzare la fornace

Uno fonicello de cannevo longo circa passi XVIIJ

Unaltro fonicello semele de circa passi XVIIJ

29 Jennari 1500 in la Sala dela artegliaria prope castrum novum—Lo dicto Loisi Setaro declaro havere havuto in la dohana de Napoli balestre de aczaro cum loro teleri et corde conducte da dicta dohana in dicta Sala ducento sectanta una balestre CCLXXJ

Et tagliole con le scalette et corduni et cinti similiter conducte da dicta dohana

cio e con polege ad doe ad doe duczine vinti ad rasone de XIJ per duczina doczine XX et polege ad doe ad doe con corduni et scalette solum quactro

Lequale balestre et tagliole ut supra numerate so trovate in dicta Sala secondo

sopra e dicto et cossi so poste in lo presente Inventario

3 februarii 1500 in la Casa dove sta Marco nigro dove se affina lo Salenitro verso la Madalena sono trovati videlicet

Sebucti octo per rafinare salinitri sopra li piancuni

Scarpelli dui de ferro da trahere li salinitri dalle Sebucti

Doe Cochiare de rame La una cupa et laltra piana perczata da refenare salinitri Cortellaczi cinque con le manichi de osso serveno per la artegliaria ali besogni

Cortelli sei con le maniche de ferro per annectare li carbuni Una pala de ferro con la asta

Una aczecta guasta con la maneca

Una statela mediocre con lo romano

Una tenda de campo de tela ad uno colarzo

Una caldara de rame sopra la fornace da refinare salinitri

Sebucti tre altri da affinare salinitri

Doe altre caldare rocte de rame sopra le fornace da assoctare li salinitri

Una mula liarda et tre muli mascoli luno pilo bayo scuro et li altri dui morelli

Dui coiri de bovi che dicto messer Loisi dice che stanno ad cunto de abate Jacobo de Capua per che sono deli bovi stavano in loco piczolo che ncelle lasso quando vennero da Diano

Lanczuni dui

Collari tre de coiro vechij per li sopradicti muli quando macenano la polvere Molini tre con tre mole da macenare la polvere cum li loro fornimenti

Matre doe de cernere polvere coperte de cannavaczo

Sebucte doe altre da refinare salinitri

Bucti cinque plene da carbuni de salici

Carratelli dui plini de sulfore macenato

Uno terczo de bocte de sulfore macenato

Sete dudice bone da cernere la polvere po che e macenata

Et doe altre triste

Dui barrili da pesare salinitri

Una asta con la catena da tirare con li bovi

Uno montone de carbuni de salice de circa cantara XXV per extimacione elquale e tucto annectato ad cultello per farende polvere trovato sopra dove stanno le sopra dicte moline in una Sala

Et unaltra matre grande plena de dicti carbuni

In laquale Sale so trovati barrili 186 plini de salenitro Refinato et 11 quartaroli et 4 barrili grossi plini de dicto salenitro el quale pesato lurdo de barrili et funi pesaro tucti cantara novanta sei rotola XXXI cantara LXXXXVI rotola XXXI

4 dicti mensis februarii dinto dicta Sala so trovati altri 8 quartaroli 3 barrili et uno tenello de salinitro refinati et lurdi de quartaroli barrili et funi so trovati cantara undici rotola cinque cantara XI rotola V.

Et nce so trovati salinitri affinati posti in XVIII barrili et dui quartaroli et pesati sono trovati lurdi de barrili quartaroli et funi cantara octo rotola sei

Et nei so trovate le infrascripte tende videlicet

Tenda una ad un codarczio tucta straczata in multe parti che poco vale

Tenda unaltra ad uno codarczio adbrosata in alcune parti et rocta

Tenda ad uno colarczio unaltra straczata in multe parti che poco vale

Tende octo usate ad uno colarczio

Tende dece quasi nove ad uno colarczio

Tende altre dece quasi nove ad dui colarczi luna

5 eiusdem mensis februarii in dicta Sala—So trovati barrili quaranta cinque plini de polvere et pesati so trovati lurdi de barrili et de funi cantara decessette rotola cinquanta cantara XVII rotola L

20 eiusdem mensis februarii indicta Sala—E trovata la infrascripta polvere quale dice dicto messer Loisi essere trista et che fo de partito facto con spannochi la quale non fo receputa et dice sta alloro instancia videlicet

Dui barrelocti plini che lurdi de barrili et corde pesaro rotela LXXXXVIIII

Unaltro Carratello similiter lurdo pesao rotola LXXXVIII

Unaltro Carratello pesa similiter lurdo rotola CXX

Uno quartarulo et uno barrile similiter lurdi pesaro rotola LXXXXVIII

Tre altri barrili similiter lurdi pesaro rotola CXXXXIII

Petre quactro da fare furmi de pallocte

Carrecaturi tre de falcuni sensa aste

Pallocte de plumbo da falcunecto tredici

Dadi de ferro da fare pallocte de plumbo per falconecti LIII

Palle de ferro da cannuni doe poco scantonate

Barrili dui plini de clovame de carro vechij che pesano lurdi de barrili cantaro uno rotola XXX

Uno pico de ferro con la maneca

Tenaglie para doe con le furmi de metallo da fare pallocte de plumbo una per girifalchi et laltra per falcuni

Taracuni dui con arme regale

Piastre de ferro nigro da fare carrecaturi longhe palmi 4 luna doe

Lanczuni con loro ferri trenta secte

Trombe de ligname da boctare foco longhe circa 4 palmi luna peczi tronta nove

Collari dui de coiro per li muli da macenare polvere

Scalecte octo de ligname per zarbactane de serraglio de campo da alczare et bassiare

Peczi XXIII de ligname che serveno per le tende seu travache

Una vanga de ferro da fare busi in terra

Stile quaetro per aczecte triste

Jugera boum secte

Una ronca con la maneca

In lo tavolato de dicta Sala sono trovati quartaroli et barrili circa CL vacui che ncende so assai tristi et non se haveno contati per non dapnificare ali carvuni che stanno socto et ali salinitri et polvere

Et in dicta sala sopra lo astraco nei so circa LXXXX altri barrili vacui de poco o nullo valore

Et in dicto tavolato de dicta sala nce so che teneno li supradicti barrili tavole de piuppo vinti una triste et bone

10 Marcii 1500 in lo magazeno grande che fo de Loisi Coppola so trovate le infrascripte ligname et Robe videlicet—Ligname de ulmo peczi XVII squatrati da secare per fare XVII affuti de falcuni et Sacri longhi XIII et XIIII palmi luno et onne peczo serve per uno affuto

Tabuluni cinque longhe palmi XVI et XVIII luna lavorate per fare affuti de girifalco so de ulmo et onne doe tabuluni serveno per uno affuto Tavoluni XVII de ulmo squatrate per fare affuti de cannuni et colubrine longhe da 18 in 21 palmi luna che onne doe taboluni serveno per uno affuto

Peczi quactro de ulmo squatrati che ncende e uno grosso de palmi II simplici per faczi servera secundo lo besognio li altri tre serverano per fare sei affuti de smerigli so tucti de una longhecze

Tavoluni IIII de ulmo lavorati per fare sei affuti de cannuni

Tavoluni VIII squatrati per fare quactro affuti de cannuni tra liquali pare ncinde stanno dui tavoluni guasti

Quactro peczi de ulmo squatrati per fare quactro affuti de falcuni che onne peczo servera per uno affuto

Quindici tavoluni de ulmo per fare affuti VII de falcuni et de Sacri

Dui affuti novi per falcuni lavorati con loro traverse

Nove tavoluni squatrati et affaczati de ulmo per fare affuti IIII de girifalchi longhi XIIII in XV palmi luno

Quactro tavoluni de ulmo lavorati per fare dui affuti de girifalchi

Uno affuto novo de ulmo per girifalco integro con soe traverse

Quactro tavoluni de ulmo squatrati per fare dui affuti de cannuni

Uno peczo de ulmo grosso da loquale usceranno dui tavoluni per fare uno affuto de cannone

Tre tavoluni de ulmo per affuti de girifalco che per essere concocti secondo dicono non serveranno

Uno affuto ala antica per bombarda longo circa palmi XII dicono non vale senon per legnia

Uno peczo de ulmo da loquale usceranno le tavoli per uno affuto de falcone et per uno affuto de smeriglio

Uno lecto de legnio de ulmo con le traverse da strassinare onne peczo de artegliaria che vulgarmente have nomo bastaso

Dui peczi de ulmo per fare tavoluni de affuti de sacro che da omne uno nde usceranno le tavoli per uno affuto et so squatrati

Uno peczo de cerro longo palmi XVI per fare traverse ali affuti

Dudici peczi de ulmo squatrati per fare XII affuti de falcuni et de sacri che da omne uno nde esseno le tavoli per uno affuto

Uno tavolone lavorato per affuto de falcone

Unaltra tavola de ulmo da ingalipare li affuti de falcuni

Doe Zarbactane de metallo da serraglio de campo con una forchetta de ferro dice so dela Regina che foro pigliate dalo castello de nocera quando si ando ad diano

Uno peczo de lignio de aciro dal quale esseno tre gaviglie de rote de carro

Sei peczi de ulmo dal quale usceranno XVI gaviglie de rota doppie che seranno XXXII

Peczi nove de ulmo da fare mioli daliquali usceranno mioli XXIIII per rote de falcuni sacri et girifalchi

Sei tavoluni de Ulmo squatrati per fare tre affuti de cannuni

Uno peczo de ulmo per fare dui affuti de smerigli

Uno peczo de ulmo per fare sei gaviglie doppie che seranno XII

Nove travi de ulmo longhi palmi XXXXV luno haveno servuto per la bombarda milanese decirca palmo 1 per cascuna facza cada uno

Quactro travi de abeta longhi palmi 48 luno decirca palmo 1 per faczi haveano da servire per li ponti dela bombarda grossa

Una forma ad faczi stambiata de cerqua fo dela gran colobrina

Dui peczi de abeta de palmi 45 luno serveano per li ponti de la bombarda grossa

\* Peczi VII de travi de abeta longhi li cinque circa palmi XXIII luno li altri dui palmi XXVIII luno grossi palmi circa II per faczi simplici

Tre peczi de ulmo per fare secte mioli de rote mezane

Doe forchi grosse de palmi XIIII luna serverono per li ponti delle bombarde grosse Peczi IIII de ulmo incocti nde ĥaveriano usciti sei mioli de rote mezane

Uno scanno de czarbactana de serraglio de campo

Octo affuti vechij che haveno servuti per affuti de falcuni che tucti so senza ferro Uno affuto vechio de girifalco che have servuto et e vechio et sensa ferri

Uno affuto de cortaldo vechio sensa ferro

Tre peczi de ulmo fracidi che non valeno per servire

Uno affuto de cannone vechio et guasto sensa ferri

Uno scanno de zarbactana ala antiqua

Uno asso de falcone vechio

Uno travo fracido de frasso grosso palmo 1 per faczi longo palmi 8

Uno barrecello servei sopra le furchi del ponte dele bombarde grosse

Uno timone novo de ulmo per carrectone

Uno peczo de ulmo grosso haveria servuto per affuti de falcuni dicono che e guasto

Nove temuni lavorati haveno servuto et so temuni de carrectuni

Quactro morse de ulmo serveno per li lecti deli cortaldi

Uno tavolone de ulmo guasto et fracido longo palmi IIII

Uno asso vechio de carrectuni grandi

Una vita con li Crochi de ferro in pede serve per alczare le bombarde grosse sopra li carrectuni

Uno carrectone da portare cannuni in loquale so 8 perni et doe correge de ferro per socto lo asso

Uno Campirto vechio per carrectone

Peczi III de ulmo per fare secte mioli da rote mezane

Meczo affuto per falcone vechio con una corregia de ferro in ponta

Rote de falcuni doe ferrate mancanti cerchi tre de ferro ali moyoli

Rote XVII tucte incorregiate de ferro ma in le X nei mancano le correge de ferro ali moyoli et nei mancano sei somoye

Rote quactro nove che la una have doe cerchie ali moyoli et so sferrate dicte rote Rote XXII sferrate che solamente haveno doe cerchie alo moyolo et le semoye in casca una verum ad una rota nee manca uno circhio et ad unaltra nee manca una somoya

Rote doe pichole sferrate

Dui Cavallecti per tirare con zarbactane

Lecti tre de carrectuni da portare artegliaria grossa

Una morsa che serve per cortaldi

Octo campirti con le casse per li carrectuni con loro temuni da portare municioni

Doe casse de carrectuni sensa campirti et temuni da portare municioni

Dui lecti da portare pombarde grosse alantiqua

Una sella vechia da carrectone

Dui peczi de ulmo per fare doe selle de carrectuni

Peczi sei de legnia foro facti per fare assi de carro mo so fracidi et non valeno

Peczi secte de licina serveranno per secte assi

Uno peczo de lignio servio per portare bombarde dove e una corregia de ferro clavata

Casse tre de carrectuni da portare monicioni seneza timoni et seneza campirty

Dece temuni da portare affuti de falconecti

Peczi picholi de scala XXXI

Peczi dui grossi de scala de graduni XIII luno

Uno barchione grosso per tirare artegliaria in alto

Juvi de bovi cinque

Uno tavolone de cerqua fracido longo circa palmi X

Temuni dui de affuti de cannone

Uno scanno de zarbactana sensa pedi

Una morsa da Masto dassia per secare legniame

Dui scanni grandi serveno per masti dassia

Uno tavolone de ulmo largo palmi II longo palmi XVII per masti dassia

Lanczuni con li ferri inponta ducento decessecte

Lancze de stratioti con li ferri inponta vintinove

Uno lecto da portare bombarde grosse sensa temone

Selle davante li Carrectuni tre

Uno tavolone de affuto tristo

Dui altri tavoluni de affuti de cannone guasti

Dui peczi de ulmo squatrati per fare affuti de sacri serverano per dui affuti

Doe rote con lo campirto ad modo de carro dove so 4 circhi ali moyoli et le somoye

Uno lecto da portare bombarde grosse

Una morsa per secare ligname

XX marcij 1500 In la casa che si dice li furni intro le casi predicte foro de Coppola so trovate le cose infrascripte videlicet

Petre de petra per cannuni serpentini Cento quindice

Uno montone de terra recolto donde so rocte bombarde et altre artegliarie de metallo

Cofane tre et uno cato plene de scopiglia de metallo

Tridici palle de plumbo de falcuni

In uno quartarolo e trovato metallo scilto dalle scopiglie lurde de carratello et funi cantaro uno rotola novanta sei

In unaltro carratello e trovato de semele metallo lurdo de carratello et funi ut supra cantaro uno rotola LXXV

Uno peczo de agumena usato de rotola LXX

Scale peczi secte pichole

Lanczuni sei con li ferri

Juvi de boy Cento et dui

Certa quantita de ligniame lavorato de campirti casse de carrectuni che foro disfacte ad policastro quali foro portati in la inpresa de diano et foro retornati con lo navilio de bactista de rosa

Dicto die dicto messer Loisi et adohardo credenceri haveno declarato havere havuto in la R.ª artegliaria uno peczo clamato la gran colobrina de metallo longa palmi.... (1) et tira petre de ferro piu grossa dele altre colobrine

Et havere havuto de Salinitro conducto noviter da quarato et da taranto per messer Joanne Ferrante daragona videlicet de Salenitro refinato cantara XXV rotola XXVIIII

Et de Salenitro affinato cantara XXXII rotola LXXXV necti de tara posti tucti in barrili CLXV.

<sup>(1)</sup> Il tempo e la umidità anno cancellato lo scritto.

#### Anno 1518. 31 Gennaio - Bari.

Ordine per la costruzione delle mura di Trani

Archivio di Stato di Napoli Cedola della Tesoreria an. 1518 (1).

Joanna Regina et Carolus Rex Castelle Aragonie utriusque Sicilie hierusalem etc. Magnifico Cesaro Carlino R<sup>to</sup> perceptore dela provincia de terra debari o vero pierro cicco suo locotenente salutem: Havendo Noi ordine dela catholica M. ta del Re n. S. or de attendere, et providere in tucto lo presente regno ale cose concernente lo servicio et stato de sua Mta secundo che ne parera expediente et che in nostra Commissione, et instructione se contene: et essendo de presenti stati personalmente in la citta de Trani et trovatola multo fiacca, apta, et sbadata, facile ad expugnare et considerando lo suo sito, et importancia che e al stato de su. Al. La havemo facto visitare per tal bisogno, et trovamo che non solo facilissimamente se perderia dicta citta apparendo alcuna armata inimica, ma ancora seria facilissimo adito ad fare perdere tucto questo paese de puglia: considerato ancora li murmuri et suspectione che hogi sonno del armare che fa il Turco inimico del Christiano nome et che ogni volta che accade tal suspecto se expende per la Ria corte una grossa somma de denari in fantarie et altre spese che poi sonno perse passata quella necessita: ne ha parso fare providere et considerare la dispesa che andaria in finire le muri de dicta Citta, et si finiti ne veneria sparagno ala corte Ria de dicte spese inutile: et trovamo che con mille ducati se feniriano tucti li dicti muri, et che fra termine de tre mesi se poriano finir, et che finiti la dicta Ria Corte sparagnaria multo piu che dicti mille ducati in li fanti, et altre spese che bisognariano farese questo tempo novo continuando lo dicto suspecto de turchi, et ancora piu inquedendo trovamo che con spendere per adesso cinquecento ducati in certo loco ala punta dela marina se metteria la citta in forteza che non temeria armata che venesse, et informati del modo che havesse la universita in fare la dicta spesa non ce videmo manera alcuna et se potesse fare tal effetto con la presteze necessaria al dicto suspecto per la poverta universale et particulare de quella: pero considerando ala multo magior dispesa che bisognaria forse per la Ria Corte in questo primo tempo per guardia de dicta citta continuando lo dicto suspecto como dicemo, et ancora lo evidentissimo pericolo che seria de perderse la puglia si dicta citta se perdesse ne ha parso multo salutifero al Rio servicio de adiutare la dicta universita de alcuna quantita per fare dicta fabrica: Et pero li havemo donato deli denari della Ria corte tricento ducati correnti dicemo Tricento ducati, con questa condicione videlicet che per tucti li quindeci de aprile proximo futuro la dicta universita hahia despiso in dicta fabrica non solo li dicti tricento ducati donati: ma duicento altri ducati de loro proprij denari, altramente che se intendano prestati dicti ducati tricento et non donati si fra dicto tempo non havesso spiso tucti li dicti cinquecento secondo piu ad plenum se dimonstra in uno contracto seu instrumento desuper celebrato: Pero ve ordinamo et comandamo per lauctorita ad Noi attributa per su. Al. che debiate subito preparare et ponere in ordine dicti ducati tricento et quelli donarite ala dicta universita delli denari Regi deli pagamenti fiscali che rescotite da essa univessita, et vui attenderite che dicta fabrica se faza con li modi et ordini soliti per clareza della verita, et pi-

<sup>(1)</sup> Questo documento fu copiato da me quando l'Archivio stava in Castel Capuano, e poi nel trasferimento in S. Severino è stato disperso con altre scritture.

gliarite apoca de recepto la quale una con la presente ve sia sufficiente cautela al rendere de vostri Cunti: Ordinando per la presente in vigore de nostra auctorita che havimo deloro Al. che inlo rendere de vostri Cunti con la dicta apoca, et con la presente ve fazano boni li dicti tricento ducati ponendoli vui in exito: Advertite pero de fare che con effecto pervengano in mano delli deputati in dicta fabrica. Datum Bari die ultimo Januarij. M. D. XVIII.

Carolus de Olare Commissarius generalis-Franciscus Dalmatius de Scales.

### XVII.

Anno 1533. 28 Gennaio, 6ª Indizione - Andria.

Conferma de' privilegi del Monastero di S. Michele di Montescaglioso.

Archivio di Stato di Napoli, Pergamena di Matera n. 140.

In nomine domini nostri ihesu Christi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo tricesimo tertio Regnantibus Serenissimis et Catholicis maiestatibus dominis nostris dominis Carolo divina favente clementia quinto Romanorum Imperatore semper augusto rege germanie et Johanna matre et eodem Carolo suo filio primogenito dey gratia inclitis Regibus castelle aragonum ac utriusque sicilie, hierusalem etc. Regnorum vero eorumdem in hoc predicto regno sicilie anno decimo septimo coronationis vero tertio feliciter amen mense ianuario die vicesimo octavo eiusdem sexte inditionis andrie Nos santillus de merostis de civitate predicta andrie Regius ad vitam ad contractus iudex Riccardus de Capo santo de civitate iam dicta puplicus ubique per totum predictum regnum sicilie Regie authoritate notarius et testes subscripti literati ac specialiter vocati et rogati presenti scripto publico transumpti notum facimus et testamur Quod predicta die adierunt presentiam nostram venerabilis dominus nicolaus de catania monacus et cellerarius monasterii ecclesie santi michaelis arcangeli terre montis caveosi qui sic nominari dixit nobis iudici notario et testibus infrascriptis exibuit et presentavit et ad legendum dedit quoddam instrumentum transumpti cuiusdam privilegii concessi per olim serenissimum federicum Romanorum imperatorem cuidam Joanni venerabilis abatie dicte ecclesie santi michaelis scriptum siquidem in carta bergamina per manus quondam egregii notarii nicolai de baro de mandato magnifici nicolai de bisanti de baro generalis procuratoris in provincia basilicate apparente subscriptione sub nomine eiusdėm domini nicolai in pede dicti instrumenti facta et etiam quorundam testium quod quidem instrumentum fuisse confectum apparet in anno domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio anno tertio imperii dicti serenissimi federici Romanorum imperatoris et erat et est tenoris subsequentis videlicet. In nomine domini nostri Jhesu Christi amen anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo tricesimo tertio imperii vero domini nostri federici invictissimi Romanorum Imperatoris semper augusti anno tertio decimo Regni et hierusalem anno octavo et regni sicilie anno tricesimo sexto mense ianuario ultimo eiusdem inditionis sexte Nos Nicolaus de bisantio de baro magister procurator domaniorum montis caveosi pumarici et genusii Terrarum provincie basilicate exequtor novorum Imperialium statutorum dicte provincie basilicate declaramus et plenam fidem facimus tam nos quam notarius qui presens instrumentum penes acta sua posuit de mandato nostro ad futuram rei memoriam quam etiam subscripti testes qui in mense decembri proximi preteriti die octavo eiusdem predicte sexte Inditionis

existens in baro per fratrem laurencium monacum monasterii santi michaelis de monte caveoso Recepimus sacras imperiales litteras in hac forma: federicus imperator semper augustus hierusalem et sicilie Rex Nicolao de bisantio civi barensi procuratori domaniorum provincie basilicate fideli suo gratiam et bonam voluntatem accedens ad presenciam nostram Joannes venerabilis abbas santi michaelis de monte caveoso fidelis noster maiestati nostre exposuit conquerendo quod dudum per procuratores nostros destitutum est monasterium suum quibusdam hominibus suis nec non et molestatum indebite super quibusdam possexionibus tenimentis et libertatibus tam in montecaveoso quam in pomarico quam etiam super iuribus pasculandi aquandi et pernoctandi cum animalibus suis et ligna incidendi in et super domaniis Terre genusii ipsi monasterio predicto concessis per retro principes antecessores nostros sicut nobis in presencia et totius nostre curie plene constitit et clare legimus quod omnia temporibus regum felicium predecessorum nostrorum et usque nunc pacifice tenuit et possedit volumus et expresse mandamus per presentes nostras litteras ex certa nostra scientia quod dictum monasterium et sni successores in perpetuum super possessionibus suis tenimentis et libertatibus in monte caveoso et pomarico ac super iuribus pasculandi aquandi et pernoctandi cum animalibus suis ac ligna incidendi pro monasterio et membris suis in domaniis Terre genusii non molestetur indebite immo volumus et firmiter fidelitati tue mandando precipimus ex nostra imperiali munificentia et certa scientia quatenus si qua renventa sunt de predictis statim restituantur sicut nos per presentes litteras illa restituimus dicto monasterio et confirmamus ac de novo concedimus ut largitas imperialis culminis et maxime in rebus ecclesiasticis tenetur quarto octobris sexte inditionis, quibus receptis et lectis ac perlectis perspeximus simul cum infrascriptis notario et testibus dictas litteras etiam omni sollemnitate vallatas contracta mora propter imperialia servitia predicto ultimo die mensis ianuarii eiusdem inditionis. Contulimus nos apud montem caveosum ubi presentibus prudentissimis viris iudice guilielmo camerario comunitatis montis caveosi iudice baptista de pomarico penacha, benedicto et gulielmo in penalibus iudicibus dicti montis caveosi et Joanne de asmundo, Joanne ursone et bernardo montis ipsius et aliis quampluribus probis viris predictas litteras in eorum presentia legi fecimus ad peticionem domini Joannis venerabilis abbatis dicti monasterii sancti michaelis arcangeli de monte caveoso: Et quia in dictis litteris mandabatur quod monasterium predictum non permicteremus in aliquid molestari sed si quid esset revocatum per imperiales revocatores eidem monasterio restituere faceremus inquisivimus diligenter si circa predicta esset monasterium destitutum et cum invenissemus ipsum monasterium super quibusdam hominibus et terris et libertatibus apud montem Caveosum et pomaricum et super iuribus pasculandi aquandi et pernoctandi cum animalibus suis ac ligna incidendi cum membris suis in domaniis Terre genusii molestatum redussimus monasterium predictum et suos successores in perpetuum ad illum statum in quo erat antequam aliqui revocatores molestavissent tam de hominibus Terris tenimentis et libertatibus quam de iuribus pasculandi aquandi et pernoctandi ac ligna incidendi in locis et terris predictis secundum continentiam imperialium litterarum conservavimus et confirmavimus monasterium ipsum antedictum facientes expresse mandatum virtute imperialium litterarum ut de cetero nulla circa predicta et omnia alia que possidet questio moveretur. Et ad ipsius monasterii securitatem perpetuam fieri fecimus presens puplicum instrumentum per manus angeli malary imperialis barensis notarii qui mecum est et eius solito signo signatum et nostro in tali officio consueto sigillo cum cordula serica et rubea signatum et nostra et predictorum subscriptione munitum actum est hoc apud montem Caveosum anno mense et indictione predictis. 🛠 Ego nicolaus de bisanti de baro generalis procurator qui supra. 🔀 Ego angelus malary de baro imperialis per totum regnum sicilie puplicus notarius de mandato magnifici et

excellentis viri domini nicolai de bisanti de broo imperialis et generalis procurator in provincia basilicate puplicum instrumentum in puplicam formam apud acta mea redegi et manu propria scripsi et subscripsi solitoque et consueto signo signavi ac subscriptorum testium subscriptione roborari feci 💥 Ego gulielmus qui supra iudex montis Caveosi Camerarius interfui 🛠 Nebactiste dapnaco penacha nice 🛠 hoc iudex vere benedictus firmo valere 💥 Ego gulielmus montis caveosi imperialis iudex qui supra testis interfui 🔀 Ego ioannes de asmundo testis qui supra interfui 💢 Ego ioannes de Ursone de abbate qui supra testis interfuì. Ego bernardus montis caveosi notarius qui supra testis interfui. Quo instrumento viso et perlecto affective in presentia infrascriptorum iudicis et testium invenimus ipsum non carolatum non maculatum nec viciatum immo omnes sollepnitates habens iuxta instrumenti eiusdem seriem et tenorem idem dominus nicolaus monacus et cellerarius sua valde interesse de eodem puplicum habere transumptum documentum propter eius antiquitatem et alias causas ad utilitatem dicto monasterio concernentes propterea requirendo nos predictos iudicem notarium et testes ut premancionatum instrumentum in puplicam formam transumptare et redigere debeamus: nos enim considerantes officium nostrum esse puplicum illudque nemini posse denegari: ideirco ad eiusdem domini nicolaii requisitionem instrumentum ipsum transuptavimus et in formam puplicam redegimus precedente collatione per nos facta que de verbo ad verbum concordat scriptum quidem manu mea predicti notarii Riccardi et signo meo solito signatum subscriptum subscriptione mei qui supra iudicis et testium qui interfuerunt subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego idem predictus Riccardus puplicus ut supra notarius qui in premissis omnibus et singulis vocatus et rogatus interfui ipsumque meo solito et consueto signo signavi.

🔆 Santillus de merostis qui supra regius iudex manu propria.

Ego Felix Gentilis Andrius pro teste interfui.

Johannes marius civitanus Andrius testatur.

Antonellus merotius Andrius testatur. Testes Antonellus meronus—Felix gentilis et Joannes marisa civitanus de Andria.

#### XVIII.

Anno 1533. 8 Ottobre - Napoli.

Bando intorno alle monete tosate ed adulterate.

Archivio di Stato di Napoli. Reg. Curiae vol. 56. fol. 65-66.

Carolus quintus romanorum Imperator semper augustus rex germaniae, Joanna mater, et Idem Carolus eius filius reges castelle aragonum utriusque Siciliae hierusalem, Ungariae, Dalmatiae etc.

Banno et comandamento da parte del Ill<sup>mo</sup> don Petro de toledo marchese de villa franca vicere, locumtenente, et Capitano generale dela cesarea Maesta in quisto regno, etc.

Per quanto una dele principale cose che convengono ad la grandeza et servitio dela Maesta Cesarea et al utile universale deli populi de quisto regno soi subditi è che le monete cussi de oro como de argento che inli soi regni correno et sedespendeno

inle contractatione siano dela perfectione de liga et peso che se convene, per tanto trovandose chele monete che hora correno et se despendono per tutto quisto regno cussi de oro como de argento, cussi de dicto regno como extranee non solo tosate et de manco peso ma alcune forastere adulterate in la liga, Al che per le turbulentie et guerre deli tempi passati non si è fine al presente possuto altramente providere. Volendo lo Ill<sup>mo</sup> Signor vicere locumtenente et capitano generale per servitio de dicta Maesta Cesarea et bene universale de dicti populi soi subditi oportunamente providere ha facto li soptoscripti ordini circa il despendere de dicte monete con la assistentia del regio collaterale consiglio, quali vole che siano inviolabilmente observati sopto pena de cento onze et altra ad arbitrio del predicto Ill.<sup>mo</sup> S.<sup>r</sup> vicere reservata cussi in questa fidelissima Cita como in tutte le parte et lochi de quisto regno, et li ordini sono li seguenti videlicet.

In primis li ducati de oro larghi et de peso de liga bona et antiqua de carate

vintequattro se spendano ad carlini dudece l' uno.

Li ducati de oro bolognesi et rodioti, per che sono de manco liga, essendo de peso se spendano ad carlini undice et mezo l'uno.

Li scuti de oro et de peso dela liga de carate vintedoe se spendano ad carlini undice lo uno: et cussi se spenda lo ducato de camera alias dela barca.

Li scuti de argento seu chianfluni che siano de pe o quilli che se fecero in tempo delo assedio se spendano ad carlini otto lo uno, et lo mezo scuto ala dicta ragione

Li scuti seu chianfluni de argento de roma che siano de peso se spendano ad carlini nove lo uno et lo mezo et quarto ala predicta ragione de carlini nove lo scuto.

Li carlini novo de argento dela liga solita et consueta se habiano ad spendere per grana dece lo uno che siano de peso et non tosati secundo et como usciranno dala regia Sicla et quando se spenderanno se debiano pesare secundo il peso che se merca in dicta regia Sicla, et che nesciuno habia da spendere dicti carlini novi tosati, et quilli a chi se troveranno dicti carlini novi tosati in potere, ne habia ad dare ragione da donde le have havuti, et non dandola sara havuto per suspecto de haverlo Ipso tosato, et se procedera contra de ipso secundo volra la fustitia.

Li carlini vechi et tosati che al presente correno perlo regno se habiano ad spendere senza peso ad grana otto l'uno, et quilli de peso ad grana dece como è solito.

Li Coronati scarsi et tosati se spendano ad grana nove lo uno senza peso, li integri ad grana undece.

Li mezi carlini et armelline de valuta de mezo carlino che siano scarse et tosate se spendano ad grana quattro la una, et le integre al valore solito.

Le armelline de septe tornise, quelle che seranno scarse et tosate se spendano

ad tornise sei la una, et le integre al valore solito.

Li Iulij de roma che siano de peso conforme al banno alias emanato se spendano ad grana dece et uno tornese lo uno, et quilli li quali non saranno de peso, non se spendano, et cussi tutte le altre monete forastere de argento che non sono de peso. Et lo predicto se observe inviolabilmente sobto le predicte pene. Datum in castello novo Neapolis die VIIII octobris 1533.

Don Petro de toledo

V.<sup>t</sup> de colle R<sup>s</sup> V.<sup>t</sup> J. de Figueroa R<sup>s</sup> Hieronymus loc.<sup>8</sup>
M<sup>i</sup> Camerarii

V.t Loffredus R.s V.t Alfonsus Sanchez generalis

Thesaurarius

Berardinus Martiranus Secretarius.

#### XIX.

#### Anno 1536. 31 Gennaio - Napoli.

Privilegio accordato a Gio. Scoppa per le scuole gratuite pe' poveri nella città di Napoli.

Archivio di Stato di Napoli. Esecutoriale della Regia Camera anno 1541 a 1546 vol. 37 fol. 115 t.-117.

Alfonsus etc. Universis et singulis praesentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris ad quos seu quem presentes pervenerint, spectabunt seu fuerint quomodolibet presentatae fidelibus regiis et amicis nostris charissimis salutem. Pro parte introscripti mag.ci Joannis Scoppe de neapoli fuerunt in dicta regia Camera praesentate littere provisiones ces. et catholicarum maiestatum Regio a tergo sigillo sigillate ceterisque seu Curiae sollemnitatibus roborate per omnia tenoris sequentis videlicet Carolus divina favente clementia romanorum imperator semper augustus Rex Germaniae Joanna mater et idem Carolus eius filius reges Castelle legionis aragonum utriusque Siciliae hierusalem hungariae dalmatiae Croatiae navarrae granatae toleti, Valentiae, Galietiae majoricarum hispalis sardiniae cordube corsice murcie giennis algarbii algezire gibraltaris insularum Canariae nec non insularum indiarum et terre firmae maris oceani Archiduces austrie duces Bengundiae et Brabantiae comites barchinone flandrie tirolis etc. Domini Viscaie et molinae duces athenarum et neopatriae comites russilionis et ceritanie marchiones oristani et goceani mag.co viro Joanni Scoppe de fidelissima civitate nostra neapolis regni nostri citerioris siciliae fideli nostro plurimum dilecto gratiam nostram et bonam voluntatem studiosa in principibus cura esse debet ut singulorum virtutibus pensatis unumquemque secundum virtutes et gratias sibi a domino traditas particularibus gratiis et favoribus ac honoribus decorent nam crescentibus virtutibus onor et favor debet crescere ut sectando virtutem lucidiorem famam sibi vendicant cum virtus ipsa laudata crescat et ad ipsam amplexandam alios facile inveniat precipue cum ex gratiis ipsis favori non solum litterarum sed etiam ecclesiarum et locorum piorum ac pauperibus subvenitur et divini cultus et litterarum studia non derelincuntur exposito itaque maiestati nostre pro vestri parte quemadmodum zelo devotionis ductus per vos redificanda et constituenda est in dicta civitate neapolis in sedili portus vestris sumptibus et expensis, quedam ecclesia diruta sub vocabulo sancti petri ad oneliam et ultra sumptus praedictos erunt per vos ordinande una vel duo scole unum vel duo gimnasia cum duobus preceptoribus vestris sumptibus predictis ad hoc ut sacerdotes in dicta ecclesia servientes et scolares pauperes in dictis scolis possint litteras discere amore dei et gloriosissimae virginis mariae eius matris et sancti petri predicti absque aliqua mercede ut ipsi deum omnipotentem passim laudent et sit ad decus et honorem ipsius Civitatis, fuit pro vestri parte maiestati nostrae humiliter supplicatum quatenus rationibus et causis supradictis et pro subveniendo necessitati ecclesie predicte et sacerdotum ipsius in dicta ecclesia servientium et pauperum scolarium et ut scole predicte non pretermictantur omnes libri per vos compositi et componendi tam impressi quam imprimendi et per magistros in dictis scholis existentes tam te vivente quam post vestri obitum ia dicto regno citerioris siciliae nec alibi per alios possint imprimi vendi et contractari nisi per vos et dictos magistros successores in dictis scolis omni futuro aevo et imperpetuum tam separatim quam coniunctim pro ut vobis et videbitur et placebit et impressa vel impressi extra regnum non possint in regnum praedictum immicti et si quis contrafecerit ammictere debeat libros et solvere poenam untiarum viginti de carlenis monetae regni praedicti. In casu contraventionis

quarum untiarum viginti pars una applicet regio nostro fisco alia pars ipsis scolis pro substentatione sacerdotum praeceptorum et scolarium praedictorum tertia vero pars dividenda tam vobis quam et vestris haeredibus et successoribus etiam convertenda in utilitatem scolarium quam accusatoribus et exequtoribus. Nos vero supplicationibus praedictis benigne inclinati moti respectibus praedictis aliisque mentem nostram digne moventibus tenore praesentium de certa nostra scientia deliberate et consulto ac ex gratia speciali statuimus et decernimus quod ex nunc in antea per spatium triginta annorum nemini liceat in dleto regno nostro citerioris Siciliae libros praedictos imprimere aut imprimi facere nec alibi impressos in regno praedicto vendere aut aliquo pacto contractare absque vestri et dictorum preceptorum succedentium speciali permissione et si quis forte contra praesentem nostram ordinationem facere tentaret ipso facto ipsi libri impressi devolvantur vobis ecclesiae et scolis praedictis, et a contra facientibus praedictis exigatur poena untiarum viginti dividenda ut supra. Ill<sup>mo</sup> propterea Philippo Asturiarum et germide Principi filio primogenito nepotique nostro charissimo et in omnibus regnis et dominiis nostris post longevos felices dies nostros deo propitio immediato heredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum sub paternae austeque benedictionis obtemptu dicimus eumque rogamus Illustribus quoque spectabilibus et magnificis dicti nostri Citerioris Siciliae regni viceregi locumtenenti et capitaneo nostro generali magno camerario prothonotario mag.ro justitiario eorumque locumtenentibus presidentibus et rationalibus camerae nostrae Summariae viceprothonotario et deputatis in sacro nostro consilio sanctae olarae regenti et judicibus magnae Curiae vicariae scribe rationum thesaurario generali seu id officium regenti Illustribusque et magnificis electis dicte mag.co et fidelissimae civitatis neapolis nostre gubernatoribus et auditoribus provintiarum hujus nostri Citerioris Siciliae regni baronibus titulatis et non titulatis magistris mercatuum et nundinorum omnium ceterisque universis et singulis officialibus tribunalibus et subditis nostris maioribus et minoribus quovis nomine nuncupatis offitio titulo auctoritate potestate preaeminentia et jurisdictione fungeutibus tam nostri demanii quam baronum ad quos spectabit praesentibus et futuris precipimus et mandamus ut omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent et ab aliis teneri et observari inviolabiliter faciant omni dubio et difficultate cessantibus: contrarium minime tentaturi aut tentari permissuri ratione aliqua sive causa si dictus Ill<sup>mus</sup> Princeps nobis morem gerere cupit ceteri vero preter ire et indignationis nostrae incursum penam untiarum aurei decem millium nostris inferendarum erariis cupiunt evitare — In quorum fidem praesentes fieri jussimus nostro solito negotiorum siciliae citra farum regni sigillo a tergo impressos praesentanti remansuras-Datum in castro novo neapolis die ultimo mensis Januarii 1536 imperii nostri anno XVI regnorum nostrorum videlicet reginae Castellae legionis granate etc. Anno XXVIII navarre XXII Aragonum utriusque Siciliae hierusalem et aliorum XXI Regis vero omnium XXI yo el Rey V. Perrenotus pro prothonatario et magno Camerario V. mayus Vice cancellarius— V. t de Colle Regens—V. t Loffredus Regens—V. t Figueroa Regens—Sacra Ces. et Cath. Majestas mandavit mihi Berardino Martirano-Solvat tarenos XII Salernitanus pro taxatore In partium II: Super quibus quidem praeinsertis provisionibus suae Ces majestatis petita pro parte praedicti mag.ci Johanis Scoppae exequtoria in forma dictae regiae Camerae consueta: vobis propterea et vestrum cuilibet praesentiom tenore officii regia auctoritate qua fungimur dicimus commictimus et mandamus quatenus inspectis per nos tenore et forma praeinsertarum provisionum ipsas et omnia et singula in eisdem contenta ad unguem exequi observare et adimplere debeatis juxta ipsarum seriem continentiam et tenorem et contrarium non faciatis etc. et poenam in praedictis praeinsertis provisionibus contentam cupitis evitare presentibus presentanti etc. datum neapoli etc. die 23 octobris 1543. Franciscus Reverterius Pro. M. C. Jo. Paulus Crispus mag. Actorum. Consensu Joannes Coscolinus.

#### XX.

### Anno 1566. 9 Febbraio. - Napoli.

Provvedimenti intorno alle monete tosate, adulterate e false.

Grande Archivio di Stato di Napoli. Esecutoriale dalla Regia Camera anno 1564, vol. 42, fol. 141-144.

Ferdinandus franciscus etc. Universis et singulis officialibus maioribus et minoribus tam regiis quam baronum et in specie magnifico hieronimo montenigro publico bancherio in hac fidelissima civitate et aliis ad quos seu quem presentes pervenerint, spectabunt, et fuerint quomodolibet presentate, presentibus et futuris in solidum in presentiarum indicta Regia Camera fuit praesentatum privilegium Ill<sup>mi</sup> et Excellentis<sup>mi</sup> Domini Proregis in forma Regie Cancellarie omni sollemnitate vallatum tenoris sequentis vid<sup>t</sup> Philippus Dei gratia ecc. Don Perafannus de ribera Dux de Alcalà et in hoc regno predicte majestatis vicerex locumtenens et capitaneus generalis ecc. Magco viro Vincentio Portio hujus magnifice et fidelissime civitatis neapolis regio fideli dilecto gratiam regiam et bonam voluntatem, cum in dies sceleratorum hominum in tondendis minuendis adulterandisque monetis excessus et delicta excrescere et abundantius commicti et perpetrari videremus absque dei Regie majestatis et justitie metu, ac in maximum Regii Fisci et hujus Regni detrimentum intercetera in hujusmodi negotio discussa et considerata id potissimum occurrit ut personas idoneas et fideles in banchis publicis ac in majori fundaco et dohana hujus predicte civitatis assistentes deputaremus. Qui tempore solvendarum et recipiendarum monetarum in banchis praedictis dictoque majori fundaco et dohana monetas ipsas ponderarent et recognoscerent repertasque non iusti ponderis et valoris seu falsas diminutas vel adulteratas inciderent et obtruncarent pro ut iam per nos persone prodicte deputate fuerunt in eisdem locis vidt Leonardus de Zocchis, Leonardus de Palma et scipio Fontana pro exequutione predicta et aliis contentis in litteris desuper expeditis sub datum neapoli sub die XVIII Octobris 1563. Quumque per supradictos deputatos instatum et supplicatum nobis fuisset ut eisdem de debito, et condecenti salario provideremus cum eorum assistentia in eisdem locis, necessaria visa sit discussoque negotio predicto in Regio Callaterali Consilio fuit per nos oretenus iniuntum Regiae Camere Summarie ut de predictis cum voto nobis relationem faceret per quam fuit nobis facta relatio predicta in effectu continens quod est voti pro servitio predicte majestatis et universali benefitio in dicta regia dohana et banchis predictis deputare officiales predictos pro effectu supradicto et pro eorum salario cuilibet ipsorum consignari posset provisio ducatorum sex quolibet mense, cuilibet ipsorum solvendorum de pecunia regie Curie prout per dictam consultationem sub datum neapoli sub die XVI junii 1564 clarius apparet, et visa dicta consultatione ac habita per nos cum assistentia Regii Collateralis consilii matura deliberatione super huiusmodi negotio, visum fuit nobis consultandam esse Regiam et catholicam majestatem ut jam consultavimus eamdemque consultationem regie camere sue captholice majestati transmisimus, et tandem per eamdem captholicam majestatem visa nostra consultatione fuit nobis rescriptum et ordinatum, ut super huiusmodi negotio iam dictam provisionem exequtioni demandaremus prout per quoddam capitulum in libris negotiorum appositum sub datum in madrid octavo Aprilis 1565 clarius apparet et quia per eosdem in eodem ufficio deputatos fuit nobis supplicatum ut eis daretur licentia et facultas alios deputandi eorum loco, actentoque exposuerunt, non posse personaliter continuo exercitio praedicto assistere fuit per nos iterum oretenus mandatum regie camere ut deputatis nobis cum voto relationem faceret per quam fuit nobis facta consultatio cum voto quod non esset inconveniens dare facultatem supradictis ponendi alios eorum loco in exercitio predicto quatenus ipsi non poterunt continuo assistere dicto exercitio, dummodo ipsi principaliter remaneant obligati de culpis et defectibus deputandorum in eorum locum. Itaque dato per illos exhiberent et presentarent regie curie, non liberentur prout per dictam consultationem sub datum neapoli in Regia camera die XIII octobris 1565 clarius apparet. Volentes itaque regiis ut tenemur obedire mandatis et in dictis offitiis de hominibus expertis et idoneis providere inter alios tu quoque vincentius Portius nobis occorristi de cujus virtute, sufficientia habilitate et fidelitate ab experto plurimum confisi. Ea propter tenore presentium de certa nostra scientia consulto, et cum deliberatione et assistentia regii collateralis consilii, ac ex gratia speciali predicte majestatis nomine tibi predicto Vincentio officium predictum ponderandarum et recognoscendarum monetarum predictarum in banco magnifici Hieronimi Montisnigri residente in hac predicta civitate neapolis cum licentia et potestate monetas illas incidendi et obtruncandi que repertae fuerint non iusti ponderis, diminute, abrase seu adulterate ac cum onere deferendi, et deferri faciendi monetas incisas et obtruncatas ad regiam curiam sicle hujus predicte civitatis. Ut ibi patronis ipsarum solvi possit earum iustum pretium et valor et quod casu quo per te reperta fuerit aliqua quantitas dictarum monetarum falsarum et incisarum statim notificare debeas magne Curie Vicarie, ut per eam ut convenit provideri possit et cum annua provisione ducatorum septuaginta duorum quolibet mense tibi persulvendorum pro rata contingente per regiam curiam super juribus, introytibus, proventibus et dirictibus regie generalis thesaurerie hujus regni, et cum auctoritatibus et potestatibus ad dictum officium spectantibus et pertinentibus ad tue vite decursum, et donec in eodem officio te bene et fideliter gesseris Pamus donamus, concedimus et fiducialiter commendamus cum facultate etiam deputandi personam in locum tuum quatenus personaliter exercitio dicti officii interesse non poteris, de cujus culpis et defectibus tu principaliter regie curie tenearis. Ita tamen quod si illam exhiberes et presentares regie curie, non intelligatur quod tu principalis sis immunis et liber ab eius defectibus et culpis juxta formam praecalendatae consultationis dicte regie camere, immo volumus, et declaramus quod tu incurras in quamcumque penam etiam privationis offitii vel aliam quamlibet ac si tu delictum vel culpam per dictum a te deputandum commictendam commicteres, recepto prius a te de officio ipso bene fideliter et legaliter exercendo, etiam juxta formam instructionum per regiam cameram tibi de nostro ordine tradendarum corporali ad sancta Dei evangelia juramento, investientes proinde te predictum Vincentium de presenti gratia et concessione offitii predicti per expeditionem presentium ut moris est, quam investituram vim, robur et efficaciam vere realis et corporalis possessionis et assequtionis offitii predicti in judiciis et extra, volumus et decernimus obtinere et ut premissum illum quem volumus debitum sorciantur efficetum, mandamus Illustribus magneis et nobilibus viris magne hujus regni camerario, prothonotario, magistro justitiario, eorumque locatenentibus, sacro regio consilio presidentibus et rationalibus regie camere summarie, Regenti et judicibus magne curie vicarie, scribe portionum, thesaurario generali seu id officium regenti, ac ipsis bancheriis hujus predicte fidelissime civitatis, ac portantibus exigentibus, recipientibusque monetas in banchis predictis ceteris omnibus officialibus et subditis regiis ad quos spectabit, presentes pervenerint et fuerint quomodolibet preesentate quatenus statim receptis presentibus te in possessionem dicti offitii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant protegant et defendant ac respondeant, et responderi faciant de provisione et aliis predictis ac ii ad quos spectet circa exercitium dicti offitii tibi obediant et intendant prestentque et prestari faciant omne auxilium consilium et favorem necessarium et oportunum prout a te fuerint requisiti et contrarium non faciant pro quanto gratiam predicte majestatis charam habent, ac penam ducatorum auri mille

cupiunt evitare. In quorum fidem presentes fieri justimus magno predicte majestatis sigillo pendenti munitas. Datum neapoli in regio palatio die ultimo Januarii MDLXVIº Don Perafan—Vidit Villanus Regens—Vidit Reverterius Regens—Vidit Patignus Regens Vidit Alfonsus Sanchez Generalis thesaurarius, Johannes Andreas de Curte pro prothonotario-Didacus Descobar pro magno camerario-Dominus vicerex locumtenens et capitaneus generalis mandavit mihi Ludovico de Lohera pro Secretario solvit tarenos XVIII Crispus taxator. In privilegiorum 38 folº 159. Et petita per dictum Vincentium Portium debita exequtoria in forma dicte regie camere, vobis jam dictis et vestrum cuilibet dicimus commictimus et mandamus quatenus receptis presentibus privilegium ipsum dicto Vincentio omniaque in eo contenta adúnquem exequi et exequi faciatis et permictatis juxta ipsius seriem continentiam et tenorem, attento quod juramentum predictum jam fuit per dictum Vincentium prestitum de bene fideliter et legaliter exercendo, et etiam juxta formam instructionum sibi per regiam cameram traddendarum juxta formam supradicti privilegii et contrarium non faciatis si gratiam regiam caram habetis, ac penam predictam ducatorum auri mille cupitis evitare presentibus presentanti singulis vicibus remansuris. Datum Neapoli ec. Die VIIII februarii 1566. Bernardus de Sancta Cruce pro M. C. Thomas salernitanus. Iohannes Baptista Crispus pro magistro actorum consensu Palumbus pro notatore. Exequtoria preinserti privilegii sue excellentie pro magco Vincentio Portio deputato pesatore monetarum in bancho magnificorum de Montenigro ut supra. Detius Raparius.

Die XX Februarii 1566. Quo die fuerunt consignate exequtoriales littere retroscriptus magnificus Vincentius Portius presens apud acta Regie Camere Summarie promisit et se obbligavit ad penam untiarum centum ec. bene fideliter et legaliter exercere et administrare officium retroscriptum juxta formam retroscripti privilegii et etiam instructionum super hoc traddendarum et in exercitio et administratione offitii predicti non committere, nec commicti facere dolum nec fraudem aliquam nec comittenti assistere juxta etiam formam continentiam et tenorem predicti privilegii et retroscriptarum litterarum exequtorialium et etiam instructionum predictarum traddendarum et proinde obligavit se ejusque heredes et successores et bona omnia ec. ad penam predictam ec. mediante ec. cum potestate capiendi ec. constitutione precarii ec. renunciavit et juravit in forma Regie Camere summarie consueta.

### XXI.

Anno 1667. 24 Novembre - Napoli.

Il titolo di DON si accorda da Carlo II re di Spagna per titolo di nobiltà.

Archivio di Stato di Napoli. Privilegiorum Regiæ Cameræ vol. 38. fascicolo XI.

Carolus Dei Gratia Rex etc. Don Petrus Antonius De Aragona Eques Clavicularius ordinis Alcantaræ Cameræ et Consilii Belli Suæ Catholicæ Maiestatis eiusque Guardiæ Alemanæ Capitaneus et in presenti Regno Vicerex locumtenens et Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis Nobilibusque Viris huius Regni Protonotario Magno Camerario Magistro Iustitiario, eorumque Locatenentibus Deputatis et Deputandis In Sacro Regio Consilio Presidentibus et Rationalibus Cameræ Summariæ Regenti et Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribe portionum Thesaurario generali se'u id officium

Regenti Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus, Cæterisque demum Universis, et Singulis officialibus et Subditis Regiis maioribus, et minoribus quocumque nomine nuncupatis titulo officio autthoritate et potestate fungentibus præsentibus et futuris ad quos seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ. Regiis fidelibus Dilectis gratiam Regiam et bonam Voluntatem. Nuper pro parte Magnifici Viri Petri Antonii Filomia Regii fidelis Dilecti fuit Nobis præsentatum infrascriptum Regium originale Privilegium Sacræ Regiæ, et Catholicæ Maiestatis omni qua decet sollemnitate Vallatum et roboratum Tenoris sequentis videlicet. Carolus Dei Gratia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugaliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Maioricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris Insularum Canarice, Nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium Insularum ac Terræ firmæ Maris Oceani. Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Atthenarum et Neopatriæ. Comes Abspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis et Ceritaniæ. Marchio Oristani et Goceani Et Donna Marianna ab Austria Regina eius Mater tanquam Tutrix et Curatrix, et omnium regnorum et Provinciarum suæ Dominationis Gubernatrix. Excelsos, decet Principes Solis instar Suæ Celsitudinis imbres splendide in omnibus ac tamen in Sibi Benemeritos Splendidius diffundere ut ipsi talibus insigniti Splendoribus, et huiusmodi benignitati aletti Cunctis Semitam benemerendi præseferendo demonstrent. Quapropter cum fidelis nobis dilectus Petrus Antonius Filomia Nobis humiliter Supplicaverit ut in Testimonium meritorum quondam Col' Antonii Patris eius et in memoriam obsequiorum Nobis in tumultibus, et Epidemia nostri Siciliæ Citerioris Regni prestitorum se titulo DON ornare dignaremur. Nos perpendentes Suam fidem, et observantiam erga nos nostræ Regiæ Munificentiæ proprium Duximus ipsum titulo et honore DON decorare atque honestare. Tenore igitur præsentium ex certa Scientia Regiaque authoritate nostra deliberate et Consulto ac ex gratia Speciali maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione dictum Petrum Antonium Filomia nec non eius liberos legitimos Utriusque Sexus tam procreatos, quam imposterum procreandos ac totam illorum posteritatem legitimam in perpetuum, ad titulum nomen et honorem DON erigimus, et extollimus, ac dicto titulo et honore decoramus Ita quidem ut deinceps ipsi Petro Antonio Filomia liceat DON appellari et nuncupari; nec non filii eius tam procrereati, quam in postum procreandi Utriusque Sexus, cum tota illorum posteritate ut Supra ipsomet titulo, et honore libere uti valeant in perpetuum possint quæ tam Ipse Petrus Antonius Filomia quam ipsi filii et filiæ ab ipsisque descendentes ut supra dicto titulo et honore uti frui et gaudere in omnibus et Singulis attis, tam publice quam privatim peragendis DONQUE intitulentur, et nuncupentur, et ab omnibus intitulari et nuncupari possit debeat et debeant absque ullo impedimento difficultate et contradictione. Nolumus tamen virtute huius Privilegii ullum preiudicium inferri ex actioni nostrarum Gabellarum quinimo eas per omnia indemnes integras, et illesas reservamus, et reservari volumus, et mandamus. Et ut præmissa, quem Volumus sortiantur effectum. Illustribus propterea Spectabilibus Nobilibus Magnificis Dilectis Consiliariis et fidelibus nostris Proregi Locumtenenti, et Capitaneo Generali nostro Magno Camerario Prothonotario Magistro Iustitiario eorumque locumtenentibus Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ Præsidentibus et Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ Regenti, et Iudicibus Magnæ Curiæ Vicariæ Scribe portionum Thesaurario nostro generali seu id officium Regenti Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus, Cæterisque demum Universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus, et minoribus quocumque nomine nuncupatis titulo officio, authoritate et potestate fungentibus tam presentibus quam futuris in eodem Regno constitutis et constituendis, Dicimus, precipimus et Jubemus, quatenus huiusmodi Privilegium et Concessionem tituli DON omniaque et

Singula desuper contenta teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant per quoscumque contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua, sive causa. Ceteri autem officiales, et subditi nostri prædicti gratiam nostram caram habent ac præter iræ et Indignationis nostræ incursum pænam ducatorum mille nostris inferendorum Erariis cupiunt evitare, In cuius rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro Magno negotiorum præfati Citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Matriti die quinta mensis Octobris Anno a Nativitate Domini millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Sexto Regnorum autem nostrorum Anno Secundo = Yo la Reyna = Vidit Dux Thes. Generalis, Vidit Oca Regens, Vidit Gallerata Regens, Vidit Torre Regens, Vidit della Torre Regens, Vidit Capiblancus Regens, Vidit Velasco Regens Sua Maestas mandavit mihi Don Inico Lopez de Carate-Solvit ducatos duos tarenos duos Zarate Taxator=In Privilegiorum Neapolis p.º fol. CCCLVIIJ=Titulo de Don, en el Reyno de Napoles, a Pedro Antonio Filomia el Cons. = Adest Sigillum pendens = Supplicatum propterea Nobis extitit pro parte dicti Petri Antonii Filomia, quatenus de preinserto Regio Privilegio Regias exequtoriales licteras sibi expediri facere benignius dignaremur. Nos Itaque Volentes, ut tenemur Regiis obedire mandatis Tenore præsentium præcipimus et mandamus omnibus supradictis et eorum cuilibet in solidum, quatenus attenta per eos forma, et Tenore dicti præinserti Regii Privilegii illam et illum ad unguem et inviolabiliter observent et exequantur ac exequi et observari faciant per quos deceat iuxta illius Seriem continentiam et Tenorem lapsu temporis non obstante stante quod prædictum Regale Privilegium fuit nobis in tempore presentatum Sub die decimo Sexto mensis Augusti presentis anni millesimi Sexcentesimi Sexagesimi Septimi, et contrarium non faciant pro quanto gratiam prædictæ Maiestatis caram habent pænamque in dicto præinserto Regio Privilegio preappositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentes fieri iussimus Magno præfatæ Maiestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio Die Vigesimo quarto mensis Novembris millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Septimo=Don Pedro Antonio d'Aragona=Dominus Vicerex Locumtenens et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jul. Ces. Bonito. Vidit Galeota Regens—Vidit Navarra Regens — Vidit Carrillo Regens — Vidi Ortis Cortes Regens — Esecutoria di Real privilegio per il quale Sua Maestà Catholica concede titolo di **DON** in questo Regno di Napoli a Pietro Antonio Filomia. In forma Regiæ Cancellariæ.



INDICI



## INDICE DEI SOMMARII

| I.     | Anno 1446 — Capitoli del Maestro Portolano di Principato Citra. p.       | 1-    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| II.    | Anno 1451 — Capitoli per le nuove costruzioni e restauri che Re Al-      |       |
|        | fonso fa a Castelnuovo nella città di Napoli p.                          | 3-    |
| III.   | Anno 1466 — Statuti della città di Barletta p.                           | 6-1   |
| IV.    | Anno 1469 — Re Ferrante I di Aragona dona a Giovanni Pontano             |       |
|        | suo Segretario la Torre ad Arco con un casaleno diruto . p.              | 13-1  |
| V.     | Anno 1472 — Re Ferrante I di Aragona fa battere la moneta de' co-        |       |
|        | ronati innovata nella parte dove sta la sua testa p.                     | 15    |
| VI.    | Anno 1473 — Bando per la nettezza delle strade nella città di Napoli. p. | 15-10 |
| VII.   | Anno 1476 – Riduzione dei giorni festivi pe' Tribunali e per tutti i     |       |
|        | sudditi del reame di Napoli                                              | 16-18 |
| VIII.  | Anno 1487 — Ferrante I di Aragona crea in Ammiraglio del Regno           |       |
|        | Don Federico di Aragona suo figlio                                       | 18-20 |
| IX.    | Anno 1488 — Elezione dei quattro maestri e di uno spedaliere, che        |       |
|        | amministrano la chiesa e l'ospedale di S. Maria della Pietà fuori        |       |
|        | le mura della città di Napoli.                                           | 20-2  |
| Χ.     | Anno 1488 — Capitoli matrimoniali di Donna Isabella di Aragona           |       |
|        | con Gian Galeazzo Maria Visconti Sforza duca di Milano. p.               | 22-49 |
| XI.    | Anno 1494 — Re Carlo VIII restituisce a Giovanni Ruffo Conte di          |       |
|        | Sinopoli quella Contea, che eragli stata confiscata da Ferrante I        |       |
|        | di Aragona                                                               | 42-4  |
| XII.   | Anno 1495 — Capitoli e Grazie concesse alla città di Aquila da Carlo     |       |
|        | VIII re di Francia                                                       | 45-46 |
| XIII.  | Anno 1495 — Carlo VIII re di Francia crea Michele Riccio Avvocato        |       |
|        | Fiscale di tutto il Regno di Sicilia.                                    | 46-4  |
| XIV.   | Anno 1499 — Don Federico II di Aragona dona a Giacomo Sanna-             |       |
|        | zaro la villa di Mergellina p.                                           | 47-48 |
| XV.    | Anno 1499 — Inventario delle artiglierie di Castelnuovo della città di   |       |
|        | Napoli ,                                                                 | 49    |
| XVI.   | Anno 1518 - Ordine per la costruzione delle mura di Trani . p.           | 66    |
| XVII.  | Anno 1533 — Conferma de' privilegi del Monastero di Montescaglioso p.    | 67    |
| XVIII. | Anno 1533 — Bando intorno alle monete tosate ed adulterate . p.          | 69    |
| XIX.   | Anno 1536 - Privilegio concesso a Giovanni Scoppa per le scuole          |       |
|        | gratuite de' poveri nella città di Napoli.                               | 71    |
| XX.    | Anno 1566 — Provvedimenti intorno alle monete tosate, adulterate e       |       |
|        | false p.                                                                 | 73    |
| XXI.   | Anno 1667 — Il titolo di DON si accorda da Carlo II re di Spagna         |       |
|        | per titolo di Nobiltà p.                                                 | 75    |
|        |                                                                          |       |



### INDICE DEI NOMI

### DELLE PERSONE NOMINATE IN QUESTO VOLUME

Alberico 40, 41. Alessandro 7. 26. Alfonso 3. 5. 13. 14. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 30. 31. 33. 37. 38. 39, 41. 70. 71. Ambrogio 26. Andrea 6. 7. 21. 30. 41. Andrea Matteo 41. Angelillo 15. Angelo 6, 7, 13, 68. Antonello 7. 15. 16. 18. 19. 30. 69. Antonio 13. 15. 31. 41 48. ARNALDO 5. BATTISTA 33. 35. 41. 65. 68. Венеретто 13, 68. 69. Berardino 40. 70. BERAULT 44. Berlingieri 41. Bernardo 7. 68. 69. 75. Bohier 44. Bosio 33, 35, CARLO 3. 5. 41, 42, 66, 67. CARNAROLO 7. CARRETTO 31, 32. CESARE 41. 66. Cicco 41. 42. COLA ANTONIO 76. Coluccio 3. 5. CORRADO 41. COVELLA 13 CRISTOFORO 6. Decio 75. DIEGO 75. DIOMEDE 41. DONATO 7. Egidio 20, 21. ELIA 7. ERMETE FELICE 22-40. Errichello 6. ETTORE 41. FEDERICO 7. 33. 35. 47. Felice 69. FERDINANDO 6. 15. 16. 18. 20-31. 33. 34. 36-40. 42. MARCO 61. •

FILIPPO 7. Francesco 6. 30. 33. 35. 67. 72. Franco 6. Gabriele 7. 49. GALEAZZO 33. 35. 36. GALEOTTA 41. GASPARE 6. GERONIMO 41. 74. GIACOMO 6. 7. 30. 40. 41. 47. GIAN GALEAZZO MARIA 22 a 37. GIANNOTTO 6. GIOVANNA 4. 66. 67. GIOVANNI 6. 7. 13, 14. 20. 33. 40-43. 53. 67-69. 71. 72. 75. GIOV. AGOSTINO 40. GIOV. ANDREA 33. 41. 75. GIOV. FERRANTE 65. GIOV. FRANCESCO 22, 33, 35. 37. 41. GIOV. GIACOMO 33. 35. 41. GIOV. MARIO 69. GIOV. MATTEO 7. GIOV. PAOLO 72. GIOV. TOMMASO 41. GIULIANO 1. 7. GIULIO 18. 20. 41. GIULIO CESARE 77. GOFFREDO 48. GUEVARA 41. GUGLIELMO 40. 41. 68. 69. Isabella 22 a 40. Innico 77. Innocenzo 22, 26, 37, IPPOLITO 30. Leonardo 15. 49. 73. Leucio 7. LORENZO 7. 68. Luca 13. 18. Ludovico 75. LUDOVICO MARIA 22. 31. 33. 35. 36.

Luigi 41. 49. 57. 60 62.

MARCO ANTONIO 41. MARINO 6. Marsilio 41. 65. Mase 6. 7. 15. 41. MATTEO 6. 7. MATTEUCCIO 7 MICHELE 44. 46 NANNO 7. NARDO 6. 7. NEBATTISTA 69. NICOLA 6. 7. 67. 68. 69. NICOLA ANTONIO 15. NITTO 7. Nuzzo 7. ODO 6. Odoardo 65. Onofrio 3. 5. PALMIERI 6. PAOLO 15. 33. 35. Parafano 73. 75. Pascasio 15. Pellegrino 7. Pertello 3. 5. PIETRO 6. 7. 41. 69. 70. PIETRO ANTONIO 45, 75, 76. PIRRO 66. RANUCCIO 44. RENZO 7. RESTAINO 41. RICCARDO 67. 69. Riso 6. ROBERTO 7. 33. 35, Rossetto 6. Ruggiero 6. SALVATORE 7. Santillo 6. 7. 69. SCIPIONE 40. 41. 73. SIMONETTA 41. Stefano 6. 7. 33. 35. 41 TADDEO 33. 41. TOMMASO 75. VERDINO 41. VINCENZO 73. 74. 75. ZAROLO 7 ZENONE 14.



### INDICE DEI COGNOMI

### DELLE PERSONE NOMINATE IN QUESTO VOLUME

Acconciaiocco 6. Acquaviva 41. AMERUCIIS (DE) 6. ANDOTTA DI MORALDO (DE 6. Angiò 42. 43. APARDIS (DE) 7. AQUOSA 15. 41. Aragona (di) 3. 5. 6. 13 a 16. 18. 21 a 30. 40 a 43. 47. 65. 75. 77. Aragona Piccolomini (di) 41. ARAGONA SANSEVERINO (DI) 22. 33. 35. 37. 41. ASMUNDO (DE) 68. 69. Assiort 44. Balsamo (di) 13. BARI (DI) 67. BATTISTINO 7 BELPRATO 41. Bendidio 41. BISANZIO (DI) 67. 68. 69. Воссито 7. Bologna (di) 13. BONELLO 6. BONITO 77. Borgia 48. BOTTONI (DE) 7. BRANCATO 7. Bruno 6. CACCIALASPINA 7. CAGNOLA 30. CALDORA 41. CALCO 33. 35. 36. 41. CAMILLO 45. CANOSA (DI) 7. CANTELMO 41. CAPOBIANCO 77: CAPOSANI (DE) 30. 31. CAPOSANTO (DE) 67. CAPPELLO 41 Caracciolo 40. 41. CARAFA 18. 40. 41. CARLINO 66. CARRETTO (DEL) 31. 33. CARRILLO 77.

CASTALDO 7.

CATALANO 7. CAULI (DELLI) 7. CICCO (DE) 7. 66. CIVITANO 69. COLAMIO (DE) 7. COLLE (DI) 70. 72. Сомо 49. Consolo 7. CONTESTABILE (DE) 6. COPPOLA 62, 65. Corso 20. Coscolino 72 COSTANZO (DI) 41. CRISPO 72. 75. CURIALE 41. CURTE (DE) 75. DALMAZIO DE SCALES 67. DAPUACO 69. DAVALOS 41. Descobar 75 DUCA (DEL) 13. 77. ELEFANTE (DE) 6. FACENTE 7. FALCONI (DELLI) 7. FERRANDO 53. FERRARO 44. FIGUEROA (DE) 70. 72. FILOMIA 76. 77. FIODA (DE) 41. FOLLONEDA 5. FONTANA 73. Francia (di) 6. Gagnola 31. 41. Galeota 77. GALIANO 6. GALLERATA 77. GARLON 15. 21. Gentile 6. 69. GESUALDO (DI) 41. GIORDANO (DI) 3. 5. GRIMALDINI (DE) 7. GUARANCHIONO (DE) 7. Guarniero 6. GUEVARA 41. Gusperto 33. 35. 41. IANDISCA 7,

LANDULFI (DE') 6. LEO (DE) 7. LEUCE (DE) 7 Loffredo 70. 72. LOHERA (DE) 75. LOPEZ DE CARATE 77. MAFFEO (DI) 7. MAIO 72. MALETTA 30. MALFITANO 7. MANNA (DE) 7. Mariconda 21. 41. MARINIS (DE) 41 MARINO (DI) 3. 5. Marisa 69. MARTIRANO 70. 72 MASTRANGELILLO (DI) 7. MASTROGIACOMO (DI) 7. MASTROVITO (DI) 7, MELDA 41. MERONO 69. MEROSTIS (DE) 67. 69. MEROZIO 69. MININNO 7. MOLARY 62. Moneta (de) 49. Monsolino 40. MONTE (DE) 15. Montenegro 74. Morosino 41. NARDO 15. NAUCLERIO 40. 41. NAVARRA 77. NIGRO 61. Oca 77. OLARE (DE) 67. OLIVA 41. Orso (d') 68. 69. ORTIS CORTES 77. PALMA (DE) 73. PALUMBO 75. PANARARO 7. PANDONE 40. 41. PAPPALETTERE 6. Patigno 75. PATRONO 7.

Perenotto 72. Petrucci 15. 16. 18. 30. PIGNATELLO 41. Pomarico Penaca (di) 68. Pontano 13. 14. 20. 21. 40. 42. Porzio 73. 74. 75. Pozzo 6. Pozzullo (DEL) 7. QUARTO 6. Raho (DE) 48. RAPARO 75. Revertero 72. 75. RIBERA (DE) 73. RICCIO 1. 44. 46. RISO (DE) 6. 7. ROBERTET 46. 47. Rocco (DI) 13. Rosa (DE) 65. ROSELLA (DI) 7.

Ruffo 43. RUGGIERO (DE) 41. Russo 7. SADORNIL 20. 21 Salernitano 75. Sanchez 70. 75. Sannazaro 47. Sanseverino 19. 40 41. SANTACROCE (DI) 75. SANTORO 7. 41. SANTI (DELLI) 7. SCOPPA 71. 72. SCORZIATI (DEGLI) 20. 41. SETARO 49. 60. SFONDRATO 33, 35. 41. SFORZA VISCONTI 22 a 26. 30. 31. 33. 35 a 37. SIENA (DI) 15. SPANOCCHIA 26. SPARANO 6.

->320 000 Back

SPERANDEO 41. STASIO (DI) 3. 5. STEVAT 44. TADDEO (DI) 7. TOLEDO (DI) 69. 70. TORELLO 41. Torre 77. Tozolo 13. 18. Traginobonello 6. TRIVULZIO 44. VELASCO 77. VELTRO 7. VICEMALA 33. 35. VILLANO 75. VIMERCATO 38. 41. VITTORE 41. ZARATE 77. ZARDULLO DE CONSULO 7. Zocchis (DE) 73.

### INDICE

de' Sovrani, Pontefici, Principi ed altri illustri personaggi notati in questo volume.

ACQUAVIVA ANDREA MATTEO marchese di Martina Gran Siniscalco del Regno 41. Alfonso I. di Aragona vedi

ARAGONA Alfonso duca di Calabria,

vedi Aragona.

Angiò (d') re Renato 45. ARAGONA (D') ALFONSO I. 3. 5. 45. 70.

ARAGONA (D') ALFONSO duca di Calabria luogotenente generale del padre Ferrante 13. 14. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 30 a 34. 37. 38. 41.

ARAGONA (D') PICCOLOMINI Antonio duca di Amalfi e Conte di Celano, Maestro Giustiziero del Re-

gno 41. ARAGONA (D') FEDERICO Ammiraglio del Regno, luogotenente del padre Fer-

rante 18. Re 47. 48. Aragona (D') Sanseverino vescovo di Mallez 33. 35. Aragona (d') Ferrante I.

approva gli statuti di Barletta 6. 15. 16. 18. 20 a 31. 34. 36 a 40 Sua moglie 40.

ARAGONA (D') GIOVANNA PEgina di Napoli moglie di Ferrante I. 40.

ARAGONA (D') ISABELLA figliuola di Alfonso duca di Calabria e sposa di Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti. 22 a 40.

ARAGONA (D') PIETRO ANTO-NIO vicerè di Napoli 75.77. BALSAMO ( DE ) BENEDETTO,

luogotenente e Protonotario del regno 13.

sciadore del duca di Ferrara 41.

BERAULT STEVAT DE AUBIGY gran Contestabile del Regno di Sicilia 44.

BORGIA D'ARAGONA GOFFRE-Do, principe di Squillace e Conte di Cariati, Logoteta e Protonot. del Regno 48.

CALCO GIOV. AGOSTINO ambasciadore del duca di Milano 33. 35. 36. 41. Cantelmo Restaino Conte

di Popoli 41.

CARACCIOLO GIACOMO Conte di Brienza Cancelliere del Regno 40. 41.

CARAFA ALBERICO Conte di Marigliano 40. 41.

CARAFA ALESSANDRO arcivescovo di Napoli 26.

CARAFA DIOMEDE Conte di Cerreto 41.

CARAFA GIOV. TOMMASO CONte di Maddaloni 41.

CARAFA GIULIO vicario dell'Arcivescovo di Napoli 18 Carlo II. re di Spagna 76. CARLO III. re 20.

Carlo V. imperadore 66. 67. 69. 71,

CARLO VIII. re di Francia 42. 44. a 47.

CARRETTO (DEL) CARRETTO podestà di Padova 31. 33. CURTE ( DE ) GIOV. ANDREA

luogotenente del Protonotario del Regno 75.

Davalos Alfonso marchese di Pescara, gran Camerario del Regno 41.

DESCOBAR DIEGO luogotenente del Gran Camerario del Regno 75.

Federico II. imperadore 67. Bendidio Battista, amba- Filippo re di Spagna 73.

FONOLLEDA ARNALDO, protonotario del Regno e Segretario di Alfonso I di Aragona 5.

GAETANO ONORATO Conte di Fondi Logoteta e Protonotario del Regno 13. 18.

GESUALDO (DI) LUIGI Conte di Conca 41.

Giovanna regina, madre dell'imperadore Carlo V. 66. 67. 69. 71.

Giuliano vescovo di Tropea Cappellano Maggiore di Ferrante I di Arag. 20.21.

GRIMAULT (DE) Siniscalco di Beaucaire 44.

GUEVARA (DE) ANTONIO Conte di Potenza 41.

GUSPERTO STEFANO Cancelliere del Duca di Milano 33, 35, 41,

IMPERADORE de' Turchi 18. Innocenzo VIII pontefice 22. 36. 37.

Marianna d'Austria regina di Spagna madre di Carlo II. 76. 77.

Mariconda Andrea regio consigliere e vice Protonotario del Regno 41. MARINIS (DE) GIOVANNI Am-

basciadore Genovese 41. MONTE (DE) NICOLA ANTONIO Luogotenente del Gran Ca-

merario del Regno 15. Morosino Marco Antonio Ambasciadore Veneto 41.

OLIVA GIO. FRANCESCO Cancelliere ed Ambasciadore del Duca di Milano 41.

PANDONE SCIPIONE Conte di Venafro 40.

Perrenotto Luogotenente del Protonotario e del Gran Camerario del Regno 72.

Petrucci (de) Antonello Se- | Sanchez Alfonso tesoriere | Sforza Visconti Ludovico gretario di Ferrante di Aragona 15. 16. 18. 30.

Pontano Giovanni Segretario di Ferrante di Aragona 13, 14, 20, 21, 40 42.

Raho (DE) Antonio luogo-tenente del Logoteta e Protonotario del Regno 48. Renato vedi Angio.

REVERTERA FRANCESCO luogotenente del Gran Camerario 72.

RIBERA (DE) PARAFANO DUCA di Alcalà vicere di Napoli 73. 75.

Robertet Vicerè di Napoli per Carlo VIII re di Francia 46, 47,

generale 75.

SANSEVERINOANTONELLO ammiraglio del Regno 19. SanseverinoGuglielmoConte di Capaccio 40.

SCORZIATI (DEGLI) GIULIO, luogotenente del Gran Camerario del Regno 20. 41.

SFONDRATO BATTISTA ambasciadore del Duca di Milano 33. 35. 41.

SFORZA VISCONTI ERMETE FE-LICE fratello del Duca di Milano 22, 23, 26, 31 a 34, 41.

SFORZA VISCONTI GIAN GA-LEAZZO MARIA Duca di Milano 22 a 27. 31. 33 a 40. Maria Duca di Bari 22 23. Capitano Generale del Duca di Milano 31. 33 35. 36.

Sisto IV. Pontefice 36. Toledo (DI) Pietro vicerè di Napoli 69. 70.

Tozolo Luca luogotenente del GranCamerario del Regno 13. 18.

TRIVULZIO GIO. GIACOMO CONte di Belcastro 41.

VICEMALA GIO. GIACOMO SIniscalco del duca di Milano 33. 35.

VITTORE PIETRO Ambasciadore della Repubblica l'iorentina 41.

### INDICE TOPOGRAFICO

dei Regni, Provincie, Città, Terre, Castelli, Luoghi ecc.

nominati in questo volume.

Amalfi suo Duca 41.
Aquila suoi privilegi 45.
Sua Zecca 45, Suoi Castelli di Catignano e di
Bacucco 45.

Barletta suo Duca 21. 31.

Barletta suo istatuti 6 Suo monastero della SS. Trinità 7. Suo convento di S. Domenico 7. Sua chiesa di S. Andrea 7.

Belcastro suo Conte 41.
Brienza suo Conte 40. 41.
Caiazzo suo Conte 22. 33
34. 37.

CAPACCIO suo Conte 40, 41. CARIATI suo Conte 48. CAVA 3.

CELANO SUO CONTE 41. CONCA SUO CONTE 41. CREMONA 33. DEANO 65.

Ferrara suo Ambasc. 41. Firenze suo Ambasc. 41. Genova suo Ambasc. 41. Maddaloni suo Conte. 41. Mallez suo vescovo 33, 35. Marigliano suo Conte 40. 41. Martina suo marchese 41. Milano suo Duca 22 a 40. Suoi Ambasc. 33. 35. 36. 41. Montescaglioso Suo monastero 67. Suo abate Giovanni 67. 68.

Napoli Torre di S. Michele sopra Vivarello nel Castello Nuovo 3. 4. Torre di S. Giorgio in detto Castello e le due torri innanzi la porta del castello 3. 4. Torre dell' Oro e Torre Bruna in detto castello 3. Torre di S. Giorgio costruita da maestro Gugliel-mo 4. Torre rustica e torre quadra al capo del ponte della cittadella del detto castello 4. Si fanno nuove costruzioni in Castel Nuovo 3. 5. Torre ad Arco 13.14. Sua Zecca 15. 45. 70. Bando per la nettezza della città 15. Suoi

ducono i giorni festivi 16. Chiesa ed ospedale di S. Maria della Pietà fuori le mura della città 20. Suo Arcivescovo 26. Vicario del suo Arcivescovo 18. Suoi Banchieri 26. Castel Nuovo 37. La villa di Mergellina donata a Sannazaro 47.48. Artiglierie in Castelnuovo 49.

Pavia suo Podestà 31. Pescara suo Marchese 41. Policastro 65.

POPOLI SUO Conte 41.
POTENZA SUO CONTE 41.
PRINCIPATO CITRA le serre di
Montoro 1.

QUARATO 65.
SAINT MALE SUO VESCOVO 44.
SINOPOLI SUO CONTE 43.
SQUILLACE SUO Principe 48.
TARANTO 65.
TRANI 66.

45. 70. Bando per la nettezza della città 15. Suoi santi protettori 17. Si ri-VENAFRO suo Conte 40. 41.

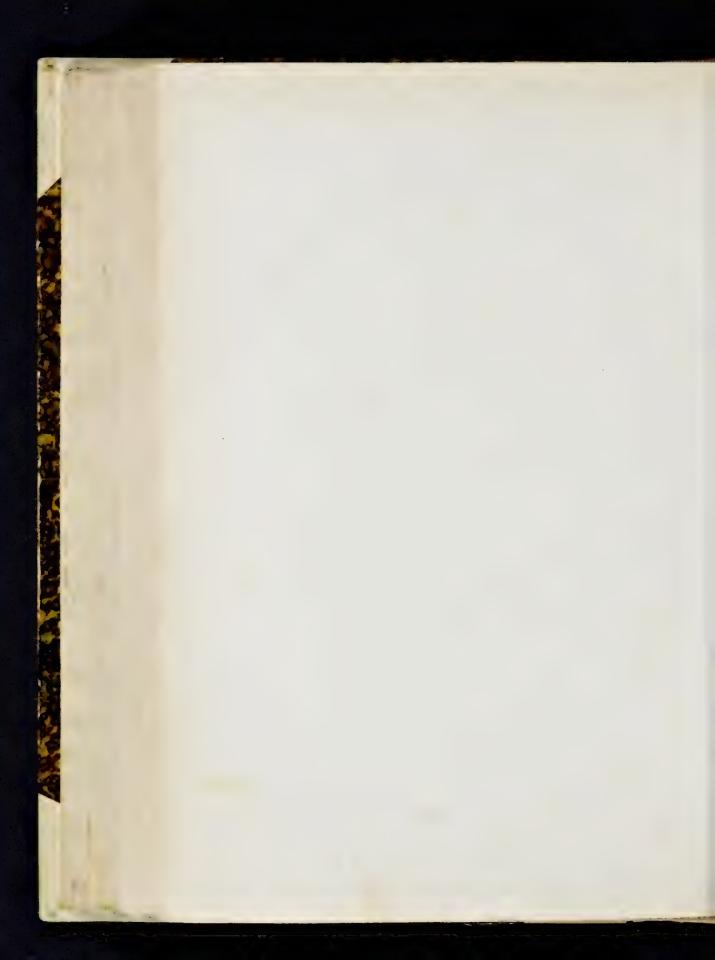

### INDICE DELLE COSE NOTABILI

Alfonso I di Aragona fa nuove costruzioni nel Castello Nuovo di Napoli 3. 5. 47. 70. Vi costruisce Torri denominate di S. Michele — dell' Oro — di S. Giorgio — Bruna — Quadra 3. 5. La Torre di S. Giorgio fu edificata da maestro Guglielmo 4.

Banchi e banchieri della città di Napoli 74. 75.

Cappellano Maggiore sotto re Ferrante I di Aragona 20. 21. Per errore tipografico a p. 20 leggesi per Reverendum in christo pattem. in. episcopum Tropiensem etc., in vece deve leggersi per Reverendum in christo patrem. iu. episcopum Tropiensem etc., perchè il nome del vescovo di Tropea, che era il cappellano Maggiore, era quello di Giuliano, e perciò il suo nome abbreviato è iu. non in, quale errore deve correggersi ancora

all'ultimo verso della pagina 21.

EPIDEMIA nel Regno di Napoli 76.

Giorni festivi si riducono 16. Isabella di Aragona sposa il duca di Milano e si celebrano i capitoli in Castel Nuovo di Napoli 37. Legge di Zenone 14.

Monete tosate ed adulterate 69. 73. Ducati di oro larghi si spendono a carlini 12 l'uno 70. Ducati di oro bolognesi e rodioti per carlini 11 ½ l' uno 70. Gli scudi di oro ed i Ducati di Camera altrimenti detti della barca per carlini 11 l'uno 70. Gli scudi di argento ossia chianfluni per carlini 8 l'uno, ed il mezzo scudo alla stessa ragione 70. Gli scudi ossia chianfluni di argento di Roma per carlini 9 l'uno, ed il mezzo ed il quarto alla stessa ragione 70. I carlini nuovi di argento per

grana 10 l'uno 70. I carlini vecchi per grana 8 l'uno 70. I coronati a grana 11 l'uno, i tosati a grana 9 l'uno 70. I mezzi carlini e le armelline della valuta de' mezzi carlini pel valore solito, i tosati e le tosate per grana 4 l'uno 70. Le armelline di 7 tornesi pel proprio valore, se tosate per 6 tor-nesi l'una 70. I Giuli romani digiusto peso a grana 10 ed un tornese l'uno, quelli di scarso peso, come pure tutte le altre monete di argento forastiere non possono spendersi in Regno 70 I coronati si coniano novellamente con alcune innovazioni alla testa di re Ferrante primo 15. Con varietà 70

PORTOLANIA suoi diritti che si pagano 2. 3.

Statuti di Aquila 45 di Barletta 6.







# SAGGIO

DI

# CODICE DIPLOMATICO







GETTY CENTER LIBRARY 3 3125 00954 3741

